

8

5A.67



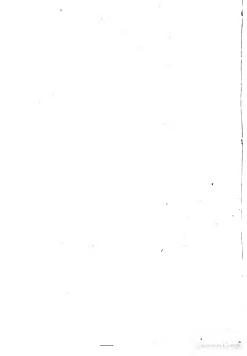

# OPERE TEATRALI

DEL SIG. AVVOCATO

# CARLO GOLDONI VENEZIANO.

CON RAMIALLUSIVI.

ተውቀጥተው ተመመመው settino.

IL TALISMANO. IL RE ALLA CACCIA. AMOR ARTIGIANO. AMOR CONTADINO .
AMOR IN CARICATURA .
18 NOZZE .



# DRAMMI GIOCOSI

PER MUSICA.

DEL'SIG.

# CARLO GOLDONI

TOMO TERZO.



# VENEZIA,

UALLE STAMPE DI ANTONIO ZATTA E FIGLI,

CON APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO.

M. DCC, XGIV.





DRAMMA
DI TRE ATTI PER MUSICA

PER.

# PERSONAGGI.

CAROLINA (\*) zingara. LINDORO suo amante. PANCRAZIO governatore di Campo- verde. SANDRINA di lai figlia.

PERILLO finto zingaro amante di Sandrina .

CARDANO vecchio capo di zingari .

Zingari e zingare .

La scena si rappresenta nel feudo di Campo-verde.

OTTA

(a) Il vestito di Carolina debli essere all'Amazone, con cappello in capo e stivaletti ai piedi.



# ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA.

Campagna con tende e baracche ad uso de zingari.

Cardano, Carolina, Perillo, Zingari, e Zingare.

CORO.

Oggi quà, domani là; Nostra patria è il mondo intero; E fondato è il nos tro impero Sull'altrui semplicità.

- 101

#### Parte del coro .

A ingrassare i giorni magri L'arte ajuta la natura. Senza un poco d'impostura Gran profitto non si fa.

#### CORO.

Il legista-, il galenista Il soldato-, l'uom di stato Suol vantare in quel che fa Di saper più che non sà.

### Parte del coro.

E il bel sesso malcontento Di una semplice beltà, Si dà il barbaro contento Di alterar la verità.

## CORO.

Oggi quà, domani là, Nostra patria è il mondo intero ; E fondato è il nostro impero Sull' altrui semplicità.

Car, Figli, amici e compagni, a cui mi lega Piucchè il grado primier paterno amore, Quest'arte a cui ci sforza Dura necessità, render conviene Grata più che si può e odiona meno, Noi non facciam la guerra A polli, a capre, ad agneli,

Noi

Noi non leviam gli anelli Alle donne di mano. L'arte nostra Consiste nel saper, quando a noi pare, Pelar la quaglia e non la far gridare.

lar la quaglia e non la far gridaré. Se noi diamo la buona ventura
Che ci paghino è giusto, è dover;
Non perché sia la cosa sicura,
Ma perché la sperama è un piacer,
Se il presagio da noi s' indovina
Si dà credito al nostro saper;
Se la sorte altrimenti destina,

Car, Padre, che tal mi siete,
Poiché perduti ho i genitori in fasce,
Poiché perduti ho i genitori in fasce,
Avrezza sono ad obbeditvi, è vero,
Ma pace non arvò, ma inquieta sempre
Mi vedrete, e turbata, ed agitata,
S'in non enimon a szare da chi son nata

S'io non giungo a saper da chi son nata.

Per, Carolina gentile,

Voi avete gran torto, Meglio parmi

Voi avete gran torto. Meglio parmi Della nascita vostra esser dubiosa, Che arrischiat di trovare i genitori Servi, schiavi, villani, o pescatori. Car. Sian poveri o plebei,

I genitori miei conoscer voglio.

La natura mi parla e non l'orgoglio.

Se povera son nata;
Che cosa importa a me?
La femmina onorata
Mai povera non è.
Mi basta che mia madre
Sia madre come và,
E non aver il padre
Con altri in società.

CAL

#### TO IL TALISMANO.

Cara Carolina, vi è noto
Che un Talisman possiedo,
D' un vecchio Egiziano opera e dono,
D' cui l'erede e il successore io sono.
Quel che al petro lo tien cambia a sua voglia.
Di voct, di figura, e passar puote
In faccia della gente
Per l'oggetto che vuol straniero, o assente.
Eccolo; a voi che avere.

Senno, prudenza e ingegno

Lo presento, lo affido e lo consegno.

Car. Poiche l'onor mi fate ... (accettandolo.
Per. Amico perdonate, (a Cardano.
È inutile che in mano

Consegnate a una donna il Talismano.

Card.Perchè ?

Per. Perchè le donne

A cangiar di pensiero e di sembianza Son' abili abbastanza, e la natura Provvida ha lor concesso Per far prodigi il Talisman del sesso, Card.Nelle mani d'un uom passar potrebbe

Questo prezioso pegno
Per opra uscita di Pluton dal regno;
Ma se donna l'adopra,
Il mondo ammiratore
Criticarlo non puote, o non ardisce,
Che una donna gentil tutto abbellisce,

Amici e compagni
Nessuno si lagni
Se il ricco monile
A mano gentile
Ardisco affidar,

Contenti noi siamo,
La secita lodiamo,
L'omaggio, il tributo
Al merto dovuto
Si deve approvar.
Al fato, al destino
M' arrendo, m' inchino;
Il carico accetto
E usarne prometto

Per farci stimar ,

Noi miseri erranti Finora tremanti, Con simile scorta La gente più accorta Sapremo affrontar.

Tutti .

Contenti noi siamo,
La scelta Iodiamo,
L'omaggio, il tribute
Al metro dovato
Si deve approvar.
(Cardano parte seguite dai zingari e dalle
( xingare.

SCE-

## IL TALISMANO. S C E N A IL

## Carolina e Perillo

Fer. L'Ccovi, Carolina,
In grado di tentar la vostta sorte.
Voi avere un amante
Gentil, bello, vivace, e che vi adora.
Fate che il Talismano
Stato non siavi confidato invano.
Car. Mi ama Lindoto, ma il signor Pancrazio

Car. Mi ama Lindoro, ma il signor Pancrazio, Ch è suo zio e suo tutore, che ha una figlia Da collocar, destina Di maritarli insieme;

Ed ha per fondamento
Del padre di Lindoro un testamento.

Per. Ab questa figlia, questa figlia è causa

Car. Per Sandrina?

Per essa unicamente?...

Per. L'amo teneramente.

Ma il di lei genitore
Come governatore
Di propria autorità mi ha processato,
Mi costrinse a salvarmi e mi ha esiliato.

Car. Intesi dir, che della cameriera Eravate amoroso.

Per. È vero, è vero.

Giannina stessa lo credea. Mi valsi
Di sua credulità
Per veder la padrona in libertà.

Ma poi...

Car. Oh ciel! Lindoro. (guardando fra le scene. Per, Via fatevi coraggio.

Car. Non è amor vero amor, se non è saggio.

SCE-

#### S C E N A III

#### Lindoro e detei.

Lin. V Engo a voi, Carolina, (con allegria Di una buona novella apportatore.

Car. Dayveto?

Lin. Il mio tutore Vuol vedervi e parlarvi.

Ha sentito esaltarvi

Per ottima indovina,

E la sua confidenza a voi destina. Per. Buono, buono, vi andremo.

Car. Voi nò.

Per. lo sì.

Car. Ma come!..

Per. Come! come! Vedrere.

Non mi conoscerete.

Sarò vestito in modo.... e poi che serve?

D'accidente fatal si teme invano

Dore vi è Carolina (e un Talismano.) (piene a Car. (alla qualet toeta actereamente il Talis, che porta (attactato al potte nel tempo che canta l'ariesta (che regue, Lindore dà segni di gelesia temendo (the Perillo abbracti la donna; e Perillo che se me actorge continua e il prende giece di lai.

Con la scotta d'un ben si prezioso
Un'armata affrontare saprei.
Ah Lindoro non siate geloso
Di quel ben che si trova con lei,
Perch'è un ben che comune sarà.
Io lo vedo, lo tocco, l'intendo,

Dispiacervi perciò non pretendo,

Ca

1L TALISMANO,

Caro pegno che ardire mi dà! Povezino! Mi fate pietà.

(parte.

## CENAIV.

Carolina e Lindoro.

Car. No, no, non sospettate, Tutto saprete un di.

Lin, Di voi non temo,
Vi credo all'amor mio fida e costante.
So che Perillo di Sandrina è amante.
Ma in materia d'amore
Anche un templice scherzzo affiigge il cuore.
Ma lasciamo da parte
Quest'importune inezie.

Voi mi amate davver?

Car. St, lo sapete.

Lin. E disposta già siete

Di secondare il mio desir?

Car. Lo
Ma fino a un certo segno.
Lin. Fino al segno s' intende

Di vero amor sicuro testimonio.

Car. Che vuol dir?

Lin. Che vuol dire il matrimonio, Car. Nello stato in cui sono Osereste sposarmi f

Lin. E perché no !

Jo catarri non fo. Sono di beni
Provveduto abbaranza. È ver che tutto
È in man del mio tutor, che il padre mio
Arbitro l' ha Jaseiato. .. Ma che importa ?

Strolegario convien. Di lui darovvi
Le notizie sicure,

E 52-

E saprete di lai easi e avventure.
Una figlia ha perduta, e lasingarlo
Convien colla speranza
Che vive ancora, ed impedir che pensi
Della seconda a stabilir lo stato.
Vi precedo, e l'annuazio
Piacevole gli reco
Che voi siete in cammin. Tutto andrà bene,
Ma pensate conviene
D' addrizzat tutto e condut tutto al segno
Del deridetro mio, del vostro impegno.

Guida l'industre amante
Le lince tutte al pauto,
Fin che a quel centro è gianto
Dove l'invita amor,
Quel centro al quale aspiro,
Quel panto, che m'alletta
È quella fronte schietta,
Sono quegli occhi languidi,
Son quelle guance rosce,
Complesso di bellezze

Che mi ha ferito il cor.

S C E N A V.

Carolina sola.

OH cieli! A qual impegno,
A qual ritekio m' espongo t... Ed a qual fine!
Per isposar un giovine,
Che mi ama, che mi piace, che può fare
Il mio ben, la mia sotte... Ah st ti sento,
Mio cuore ambitiosetto,
Farmi coraggio ed infiammarmi il petto.
Ma il povero Lindoro

Nato

Nato ticco e civil, per causa mia Farà l'alta folllà?.... Non so, non posso, E non deggio soffitilo. Ma che fare Nello stato in cui sono? Tremo, sudo, mi perdo e mi abbandono

Chi mi conforta, chi mi consiglia?
Povera figlia cosa ho da far?
Zingara cetto non vuò restar.
Lavorat?..Non ho imparato.
A servit?...Mestiere ingrato!
Un ritiro?..Poverina!
Come far per la dozzina?
Qual partite ho da pigliat?
Son come il pellegrino
In estere contrado
Confusa fra due strade,
Non so per quale andar.
Questa o quest'altra s'ha da pigliar.
Zingara cetto non vuò restar.

#### C E N A VL

Sala in casa di Pancrazio.

## Sandrina e Giannina

San. L'Evatevi di quì. Non vuo vedervi, Più soffritvi non posso.

Gis. E che vi ho fatto Per trattatmi sì male?

San. Ardite ancora
Domandarmi ragion de sdegni miei ?
Perfida! Per voi sola
Ho perduto Perillo. Al padte mio
Syelaste il nostro amor.

Gia.

Gia. Sì, lo confesso.

Mi amò Perillo, o finse
Lungo tempo d'amatmi. Alfin son donna,
Son donna come voi. Serva o padrona
Abbiamo in sen dalla natura impresse
Le deblezze e le nassioni isresse

Le debolezze e le passioni istesse.

San. Orgogliosa, tacete; e a me dinnanzi

Non comparite più-

Gia. Sl, mia signora. Se geloso furor per me l'irrita,

Se geloso furor per me l'irrita,
Se vedermi non vuol sarà servita.
Me n'andrò; ma;... mi perdoni...
Se il padrone finalmente
Può volere e comandar.

Ella ha tutte le ragioni, Disgustarla non vorrei,

Ma son donna, ma per lei Non mi vuò sagrificar.

(parie.

#### C L N A VII.

Sandrina poi Lindoro.

Ean. L'Erfida, te n'andrai... Ma vien Lindoro, Nuovo oggetto al cuor mio d'ira e martoro. Lin. Posso, cugina mia, depositare

Nel cuor vostro un arcano?

San.

Uno ne serbo

Da confidarvi io pur.

Lin. Dal padre vostro

Destinato all'onor di possedervi,

Dovrei contento giubilar, Ma oh dio!

Prevenuto il cor mio...

San. No, no, Lindoro,
Il Talismano, B No

Non vi mettete in pena. L'arcano ch'io doveva Confidarvi gelosa

Contien riguardo a me la stessa cosa . Lin. Siete amante voi pur?

San. Lo son, malgrado
Il padre e la fortuna.

Lin. Ad ajutarci

Gli scambievoli modi Ritrovare potremo.

San. Ah sì, Lindoro, Adopriamo a vicenda

A pro del nostro cor l'arte, e l'ingegno Lin. Cugina mia, vi do la fede in pegno.

(prendendela per mano.

## C E N A VI

Pancrazio e detti.

Pan. Figlia, nipote, appuato
Giva in traccia di voi. Ho prevenuto

Il notajo, e a momenti,...

A momenti, signore,

La zingara verrà per obbedirvi : Io veniva di questo ad avvertirvi.

Pan. La Zingara è una cosa, Ed il contratto che dee fatsi è un'altra. Quella può procuratmi Una mezz'ota di divertimento,

Ma quel che più mi preme È di vedervi maritati insieme . San. (Cicli! qual imbarazzo!)

V' assicuro

Che sarete contento,

Lin.

Pan,

Pan.

Contentissimo Se disposti vi trovo unitamente ...

Lin. La giovine è prudente :

Sì, Sandrina È una buona ragazza.

Lin. È astrologa di fondo e non da piazza.

Pan. Tu parli della zingara, ed io parlo ...

Di cosa che interessa Il tuo bene, il tuo stato i

La tua tranquillità.

Lin. Carolina a venir non tardera.

Sentirete , sentirete ,

Dice cose prodigiose,

Tutto vede e tutto sa . No signor non v'inquietate

Siate buono; pazientate;

A venir non tarderà;

E Sandrina - mia cugina Divertire si potra;

E contento voi sarete

Di saper la verità.

Vo a incontrarla,

Ed affrertarla

Giusto ciel! Non v'ádirate;

Carolina arriverà.

(parte.

Pancrazio e Sandrina .

Ome! Pretende forse Stordirmi, shalordirmi? Tracotante, Sò ch' è recalcitrante

A tutto quel ch' è dal tutor prescritto ; Ma questa volta quel ch' è scritto è scritto.

San. (Come invan si lusinga!)

Pan. E tu, mozzina,

Che fai la modestina, pensaresti D'imitare il balordo?

Saw. Se Lindoro

Non avesse per me stima, rispetto, Amore, inclinazion...

Più che mi parli Il tuo parlar m'irrita.

Facciamola finita.

Pan.

Le ragioni de' sciocchi udir non soglio;

lo dispongo, io comando, io parlo, io voglio, Padre sono e son tutore,

E di più governatore, E ancor più son commissario,

E più ancor testamentario, Ed il codice mi dà Piena, ed ampia facoltà.

Piena, ed ampia facoltà. Se la stima... se il rispetto...

Se l'amor, l'inclinazione ...
(imitando Sand. con caricatura
Non conosco altra ragione,

Che la mia disposizione,
E mi guida e mi governa
La paterna - autorità. (parte.

## SCENA-X.

Sandrina poi Perillo in abito di notajo con un nase posticcio,

Sam. Dica quel che sa dire il padre mio.
Siamo Lindore ed io d'intelligenza,
E non soffre la legge violenza.
Per. Sandrina... (levamdati il naso posticcio.

San.

(da se.

Oh ciel! Che fate? Presto , presto sloggiate; Se viene il padre mio siete perduto à Per, So ch'ei cerca un notajo; Temo che sia per voi. Notar mi fingo; E opportuno arrivare io mi lusingo . San. Ma se Giannina a discoprirvi arriva,

Oh ciel 1 . . .

Non dubitate. Cara, non mi private Del piacer di vedervi un sol momento.

San.

Troppo lungo è il tormento ... Ah il cor mi trema.

Lasciate almen ch' io veda Se persone sospette abbiam qui intorno.

Per. Mi lasciate , crude 1 ? Vado e ritorno. V' amo più che non credete, Ma pavento, sudo e tremo. Parlaremo... ci vedremo... Oualchedun mi par sentir . . .

Quante cose avrei da dir! È mio padre infuriato, (parla prestissime. È Lindoro innamorato Non di me, ma della bella

Carolina zingarella; E mio padre mi tormenta E minaccia, e mi spaventa... Quante cose avrei da dir! È una pena da morir.

(parte a

#### S C E N A XI.

Perillo solo .

Tutto, fortuna ingrata,
Tutto non m'ha levato il tuo furore;
Se ancor mi resta di Sandtina il cote,
Ma viene il vecchio e Carolina: è meglio
Evitate pet or ch'ei qui mi veda,
Indi venit, quando bisogno il chieda. (si riista.)

## C E N A XII.

Pancrazio e Carolina.

Pan. RAgazza, fra di noi
Dirvi permetterete in confidenza,
Che alla vostra scienza,
Come il volgo, non credo; ma al mio caso
Voi giungere opportuna. Di mia figlia
V'ho parlato abbastanza, ed a voi tocca
Far il vostro mentiere,
E renderla sommensa al suo dovere.

Car. Signor, mal vi apponete, Se in me non supponete Che ignoranza, intetesse, ed impostuta, Gli arcani di natura Penetro a mio taleuto, e far son pronta Nel più scabroso impegno Sperienze incontratabili d'ingegno,

Pan. Davver?

Il mettermi alla prova.

Pan. Ecco la mano ;

Ve-

Vedete, indovinate . . .

Non le cose avvenir, ma le passate.

Car. Volentieri, signore. Oh ciel! che miro!

Due linee paralelle!

Due fanciulle, due figlie, due sorelle!

Car. Da questi lineamenti Comprendo a maraviglia

Che di più d'una figlia-padre siete. Persa la prima avete,

Voi la credete estinta.

Ma veggio, e son convinta-ch'ella è in vita. E questa linea unita

At circol superiore

Promette al genitore - il suo zitorno .

Pan. Oh cielo! oh ciel! mia figlia!...
Son fuor di me, mia figlia...

Quella ch' ho in mar perdura! . . Ma pian , piano , Dite . . . (Non son balardo;

Potrebbe aver inteso ... ) Dite un poco Perche l'ho in mar mandata?

A chi la figlia mia fu consegnata?

Car. Vediam , vediam la mano.

(Cautamente Lindoro Tutti i fili dispose al mio lavoro.) Veggio due cerchi uniti.

E sono assicurata,

Car. Da questo punto e quello Conosco chiaramente

La balia e una parente.

Pan. Mia cognata ...
Car. La figlia fu mandata,

B 4

Ma

Ma il genitor istesso Dovea seguirla anch'esso ...

Pan. A far tesori.
Car. Di notte fra gli orrori

Pan- Son tutti in mar periti...

Car. Non, signore.

Dall' angol superiore
Veggio che amica stella
Protetta ha la donzella
E l' ha salvata.

Car. Protetta ha la donzella,
E l' ha salvata.

Protetta ha la donzella,
E l' ha salvata.

S C E N A XIII.

### Sandrina e detti.

Ual piacer, qual prodigio ! Olà, Sandrina, Vieni, e meco giojsci. Tua sorella Morta non è. Lo dice, lo sostiene, Lo prova ad evidenza Quest' arca di scienza. Vedi, ascolta, ( a Carol. Senti che ti sa dir . Dite , parlate ; Mia figlia strologate. Io vado intanto Suoni, canti, festini A preparar, per dare in si bel giorno Della gioja ch' io sento un testimonio. (Ma non perdo di vista Di Sandrina e Lindoro il matrimonio.) (da se e (parte . SCE-

#### C.E. NIA XIV.

Carolina, Sandrina e poi Lindore.

San, Denza che a indovinar pena vi diate, Il mio cuor conoscete, , ; Car. Siamo entrambe

Per lo stesso interesse

Spinte ad un fin dalle passioni istesse i

Lin, Amiche, grazie al ciclo.

Giubila del presagio

Il credulo tutore, e mi, lusingo

Che occupato e distratto in nuovi oggetti

Di noi si scordi, e l'altra figlia aspetti,

San, Ma quanto aspetterà? Quanto noi stessi

Attendere dovrem?

Car. Basta per ota ...
Aver d'un mal presente ....

Evitato il periglio.

Amor per L'avvenir darà il consiglio.

Lin. Il consiglio miglior, che amor può darci
È di non perder tempo e di sposarci.

Che Perillo dia la mano
All'amabile Sandrina
Io presento a Carolina
La mia destra ed il mio cor.
Lo farei... lo vorrei...

Ma rispetto il genitor :

Car. Sono amante ... ma costante

Alle leggi dell'onor .

Sommi Dei che giusti siete
L'innocenza proteggeto

Di quest'alme appassionate Consolate-il fido amor. (tenendosi tutti tre per la mano,

a second second

### GENAXV.

Pancrazio e detti, poi Perillo, poi Giannina, poi guardie.

Pan. Brava, brava, Carolina,
Voi parlaste alla Sandrina,
E d'accordo de con Lindoro,
Non è veto ;
Si signor.
Van d'accordo fra di loro;
Sono entrambi d'un umor.
Pan. Brava, brava, ma conosco

Delle femmine l'usanza.

Si prevenga l'incostanza.

Presto...carta e calamajo.

Chi è di là r Venga il notajo.

(ad un servo che useite appina parte.

San.
Ali signore, e mia sorella ?... (a Panerazio.

Pan.
Non c'ascolto pazzarella .

Lin. Apettaria è conveniente : .... (a Pane.

Padre sono e son tutor.

San. Pan.

Per.

Per, Eccomi agli ordini

(uscendo dond' erasi riritirato. Dell' illustrissimo,

E sapientissimo

Governator .

Signor notajo . . .

Per.

Non vi ravviso. Son Fiordaliso, Sono iniziato,

Sono mandato

Dal superior . Dunque sedete ,

Dunque scrivete.
Ecco un contratto,
Ch' è quasi fatto.

Voi gli darete
Forma miglior.
Per. Son notajo, e son dottor.

(Perillo e Pancrazio seduti, l'uno scrive mentre l'altro gli detta piano. San. Ah Perillo, qual consiglio!

Car. Evidente è il suo periglio. (fra loro sosto voce.
Lin. Qualche mal gli arriverà.

Car. Porrò in mano il Talismano,

E sarà quel che sarà.

Lin. Qual consiglio! qual periglio!

San. ) Qualche mal gli arrivera. (come sopra.

Car. Ah sarà quel che sarà.

Gia. Signor padrone, signor padrone!

(fortemente agitate.

Oh che gran cosa! Sopravvenuto È il suo notajo, ben comosciuto. Dice che l'altro è un mentitore, Un impostore, un ribaldaccio.

Pan

Pan. Oh cospettaccio! Brutto nasaccio

(levandosi impetuosamente. Dimmi chi sei? ( unol prendere Perillo per (il collo a cui cade il naso posticcio. Come ! Perillo ne' tetti miei ?

Olà soldati.

Lin. San. ( Siamo spacciati .

Car.

Pan.

(Cieli , soccorso , )

(Presto al soccorso .) ( da se partendo (frettolosamente verso la porta.

Sono amante sfortunato. Per. Ma son giovine onorato,

Perchè tanta crudeltà?

Gia. Core ingrato-ben ti stà Guardie, guardie .. Eccole 12. Pan.

( a suono di tamburo vedesi entrare la guardia (de' granatieri, Carolina in virtà del Talisma-(no ha prèso l'abito e la figura del sargente. CATI

Alto, alto, (ai soldati), Comandate ( a Pan. Arrestate - quel ribaldo,

E fra l'armi caldo caldo Conducetelo in prigion.

Lin. San. Per pietà, per compassion.

Per.

Car. Presentate l'armi ( ai soldati ch' eiegniscone . Baionetta in canna. Il reo circondate,

Marchiate - marchiate

(a suon di tamburo i soldati preceduti da Caro-( lina conducono via il prigioniero ,

Lin. (Carolina - dov'è andata?) ( Ah Sandrina - sventurata! ) SAR.

( Doy'è andata - Carolina? ) Lin.

Pan.

43

Pan.
Disperata - è la S
Gia.
San.
Questa è troppa
Lin.
(Carolina ove sar

Questa è troppa crudeltà. (Carolina ove sarà?) Allegramente, allegramente.

(tornando in abito di granatiero.

Lin. )

Car.

Car. Pan,

CAT.

Che cosa è stato?

Gis. ) Cos' è arrivato ?

Car. Sinceramente

Tutto il colpevole,

Tutto ha svelato.

(piano a Pancrazio ed a Giannina.

Pan,
Gia.

Bene, benissimo
Sia castigato.
Carl

Perillo è libero,

E si è salvato. (piano a Sand. ed a Lin.
Il clel giustissimo
L'ha preservato.

Tutti .

Il cuor che pavido
Più non sarà
L' interno giubilo
Celar non fà.
Torno al quartiere
So il mio dovere.

o il mio dovere. (a Car.

San.
Lin.
Bravo soldato.
Gis.

Bene obbligato: So il mio mestiere

Ed

# io il TALISMANO.

Ed ho operato Con equità.

Tutti .

Îl cuor che pavido Più non si stà L'interno giubilo Celar non sà.

Fine del atto primo ,

## ATTO SECONDO.

#### SCENA PRIMA.

Abitazione interna de zingari .

Perillo, Cardano.

Per. CArolina dovie? (con vivacità.

La povera fanciulla Stordita, affaticata Del sostenuto giuoco Ita è sull'erba a riposare un poco.

Per. Vi ha detto?...

Car. Mi ha narrato
Tutto quel ch' è passato.
Sò la vostra imprudenza, e vi consiglio
Più non esporvi a un simile periglio.
Per. Amor! amor! Ma come finicano

Di quattro innamorati
Gl' interessi intrigati?

Car. Una scoperta

Fatta da Carolina Mi fa molto sperar. Perduta in mare Panerazio ha una figliuola. In riv'al mare Carolina ho trovata; Carolina ho trovata; Chi sa che l'accidente... Chi sa che l'accidente... Conviene, àrditamente, Conviene agir senza esitanza alcuna; Ed aprire una porta alla fortuna.

Mille

Trovarete in moltissime istorie

Le memorie di tali accidenti
Mille volte i figliudi ; la parenti
Si son visti in tal gaisa arrivar.
Onel che piace si ascolta, si crede
E si vede - trionfar l' impostura.
Ma in difetto d'amor di natura
L'annor proprio si può soddisfar.

(parte.

#### SCENAI

Perillo poi Lindoro.

Per. CArdano è un uomo accorto; Chi sa ch' ei non riesca Nel bizzarro progetto? Lin. Ah con qu

Veggiovi, amico, in libertà!

Per,

Del brave granatier?

Che dite

Lin. Dico che il cielo

L'ha mandato e ispirato. Ma vi prego;
Carolina dov'è? Che fa? Non posso
Viver senza di lei.

S'è un poco addormentata.

Aspettate. Vedrò se è risvegliata.

SCE-

#### S C E N A III.

## Lindoro poi Carolina.

Lin. F Accia quel che sa fare il mio tutore,
Dica quel che sa dire,
Vuò sposar Carolina, o vuò motire.

Car. Ah Perillo indiscreto! (verso la scena.

Lin. Che vi ha fatto Il povero Perillo?

Car. Oh ciel! Qual sogno!
Qual piacer! Qual lusinga!
Qual vision fortunata!
È venuto Perilio e mi ha svegliata.

Lin. Deh perdonate, o cara;

Dell' imprudenza sua cagione io sono. Car. Per sì bella cagione io gli perdono.

Lin. Nella vision, nel sogno, Parte aveva Lindoro?

Car. Era Lindoro

Di quel piacer che m'innondava il petto L'unica fonte e il principale oggetto.

lin. Dite , dite , narrate .

Cardano mi sollecita, e mi aspetta.

Lin. Vi seguirò, non cesserò pregarvi...
Car. Vengo, vengo, signos s'overso la scena) Vuò soddisfarvi.
(mentro si suona il ritornello vedesi da lungi vo(nir Giannina, la quale mostrando curiesità, si

(nasconde ed esserva. -

Riposando fra l'erbe ed i fiori, Agitata da pene e timori Dolce sonno mi venne a calmar. Il Talismane. C

Talismane. C Mi

Mi pareva, dormendo e sognando, Di veder di pastori in un coro Il mio bene, il mio caro Lindoro Invitarmi a danzare, a cantar. Voglio andare... oh ciel! che pena! Non ho fiato ... non ho lena ... Mi pareva esser legata... Oh che sforzi! Affaticata Non potea più respirar. Quando veggio d'amori uno stuolo Che m' innalza, che portami a volo, E vicina al mio caro Lindoro ... Ed unita al mio dolce resoro... Mi pareva... ed ancora mi par... Ah Perillo mi venne a svegliar ! (parte ]

## SCENAIV

Lindoro e Giannina in disparte.

Lin, OH sogno fortunato!

Voglia il ciel che avverato...

Ma parmi di veder... Sl, sl, è Giannina.

Temo che qualche mal non mi succeda.

Meglio è di qul partir pria che mi veda (parte.

CENAV.

Giannina poi Perillo.

Gia. Bravo, bravo Lindoto!

Ho veduto, ho sentito,

Ho scoperto il mestier, tutto ho capito.

Ma tu non sei l'oggetto,

Che qui mi fe' venir. Perillo ingrato

Mi

Mi sta nel cor. Veggiam, se questi zingari Avessero una polve, una bevanda, Una pianta, un lapillo Per fare all'amor mio tornar Perillo. Eccolo appunto. Oh cieli ! Perillo in libertà? Vieni, Perillo.

Fer. Che vuoi da' fatti miei? Gia. In prigione non sei?

Per. Parti, non provocarmi. Se segui ad annojarmi... Sai di che son capace...

Vattene via di quà. Lasciam' in pace.

Gia. Come! Minacci ancor? Perfido, indegno!

M' abborri a questo segno? Aspetta, aspetta?
Al padrone, al padron. Vuo far vendetta.
Se uno zingaro indemoniato

Se uno zingaro indemoniato
Dalla carcere ti Ma liberato,
In galera-innanzi sera
Il padron ti manderà.
Eppur ancor-mi piange il cor:
Sento qua drento
Di re nierà

Di te pietà.
Tu mi befti?-Tu sberleffi?
Malcreato - disgraziato,
Cor ingrato - aspetta, aspetta;
Tu mi provochi a vendetta;
E vendetta si farà.

Ć

( parte .

## S C E N A VI

Perillo solo .

SE tutte le mie pene, Se tutti i miei tormenti Non fosser che i spaventi Che vuol farmi costei, I miei giorni tranquillo io passerei. Ma ho una piaga nel core, Che mi dà più dolore e che mi tiene Come ... come ... Mi posso comparare A una nave sdruscita in mezzo al mare . Quando in seno il cor mi balza Pien di speme, e pien di zel, Veggio un' onda che m' innalza, E mi fa toccar il ciel. Quando antore mi conquassa, Ed il mele cangia in fiel, Veggio l' onda - che m' abbassa, E m' affonda - in mar crudel; E balzando - e ribalzando , Ed alzando - e ribassando, Sta aspettando - il cor fedel Da una stella - men rubella Dissipato il fosco vel.

barte .

SCE-

## S C E N A VII.

Galleria in casa di Pancrazio.

#### Pancrazio e Giannina.

Pan. Come! come! In prigione
Non è lo scellerato?
Gia. Non signor. L'ho veduto, e gli ho parlato.
Pan. Dove! Dove?
Gia. De'zineari

Al vicino recesso.

Ed è nel ruol de malandrini anch' esso.

Pan. O il sergente ha mentito, O il ribaldo è fuggito. Ma non lungi, Non lungi andrà.

Gia. Doppia ragione avete
D'armar contro Perillo
La vostra autorità. Vi dirò cose...

Cose che a dire ho pena... Che pena vi faran, ma che non deggio Al padrone tacer.

Pan. Parla .

Gia. Ho saputo

Che Lindoro è amoroso
D'una bella indovina,
E la bella indovina è Carolina,

Pan. Carolina!

Gia. E Perillo,

Che della figlia vostra Spera ottener la mano, Favorisce Lindoro e fa il mezzano

Pan. Scellerati, bricconi, Fruste, forche, prigioni,

Testamento, sentenza, tribunale,
Foro civile, foro criminale.
Subito. A me Lindoro.

Gia. Perillo imperinente...
Pan. Fa che venga Lindoro immantinente.

Gia. Subito, si signor. (Perillo ingrato,
Più del tuo cor, più del tuo amor m' alletta,
Il soave piacer della vendetta. (pare.

## S C E N A VIII.

#### Pancrazie solo.

Perfidi: Congiurati
Tutti contro di me? No, dal mio scrigno
Non sortità il danazo
Da un fratel consegnato e confidato.
La la scritta ho dettato.
La conservo, e useronne a tempo e loco...
Guardatevi da me, s'io prendo foco.

#### SCENAIX

Lindoro e detto.

Lin. Eccomi a'cenni yostri.

Pan.

Che in pochissime note
Mi dica chiaro e netto
Quello che la sua testa le consiglia,
Se vuole, o se non vuol sposar mia figlia .

Lin. Signor....

Non y'è bisogno.

Di

#### ATTO SECONDO.

Di scuse, di proteste e di timori; Dite: voglio o non voglio, o dentro o fuori. Lin, Mi prendete in un modo...

Lin, Mi prendete in un mod. Che risponder non sò.

Pan. Poverino! Per voi risponderò.

Non signore, la mano

Dar non posso a Sandrina, Perchè il core ho donato a Carolina.

Sciocco! Vile! Ti credi Che nota non mi sia

La passion, la follia,

Che ne lacci plebei t'han l'alma involta ?

Pensa, risolvi, e se ti ostini... ascolta. Una spada, una tasca, un fucile,

Stivaletti , tracolla e coccarda , Bajonetta , spuntone , alabarda

Bajonetta, spuntone, alabarda

Alto là, tupetà chi va là? (imita lo stre(pito dell'armi da fuoce.

Oh son rieco. Mio padre ha lasctati Campi, case, castella, città.

Cento scudi una volta pagati Saran tutte le tue facoltà.

A te tocca-aprir la bocca
Il tuo stato-buon o ingrato

Da te sol dipenderà.

O un cappotto-o una sposina, O Sandrina-o il tapatà.

(imita il suono del samburo , parte

## C · E

## Lindoro poi Sandrina.

Lin. DTordito; sbalordito, Non ho avuto coraggio

Di parlar, di zittir .

Ciel ! che ha mio padre ? In sala l'ho incontrato, Come un uom forsennato,

Gridare, strepitar, Tutto è scoperto.

Saputo ha l'amor mio, Meschia agl'insulti La derision. Lepido a un tempo istesso, E furibondo in faccia, Il riso affetta e col beffar minaccia. Ma sian gli scherni suoi, Ma sia il suo minacciar finto, o verace,

Non sarò men costante e meno audace, Il mio cuore è una rocca, uno scoglio, Che l'orgoglio-non teme dell'onde. Freme il mare e d'intorno alle sponde Veggio un stuol d'amoretti scherzar. Mi deride? Non sa, non intende, Non comprende - le gioje d'amore,

Mi minaccia ? - D' un aspro livore La bellezza mi può consolar.

## C E N A XI.

Sandrina, poi Pancrazio con varj fogli in mano.

San, Uomo è Lindoro, e quel coraggio ha in seno Che aver non è permesso Al mio grado, al mio sesso, e ad ogni istante Veggio al mio amore il precipizio innante. Vorrei... e non vortei... Cieli: ritorna Il genitor. Mii perdo, mi confondo. Vado: Resto? Che fo? Dore m' ascondo? Pan, Parlar, gridare, minacciar che vale? Agire, agir conviene. Chi fa presto fa bene, e chi fa subito Fa meglio. Chi è di là? (chiama e vode Sand. Che fai tu in questa stanza e Via di quà.

Sempre meco sdegnato?...

Pan. Buona lana!

San. Signore, in che ho mancato?

Lascia che di Lindoro.

Abbia l'affat spicciato,
Pol vengo divisto a'fatti tuoi.
Lindoto fra gli eroi:
Taparà, raperà, chi va li?
Sandinia nu nu ritito : fi, fi, fi.
(imitando il pianto caricato, poi siede, e legge
(i nuoi fopli.

In ritiro la Sandrina? (mentre ch' essa canta Fan. fa dei conforcimenti. Cos' ha fatto, poverina? Quest' è troppa crudeltà. È Lindoro: tapatà? Non intendo - non comptendo,

S' è una pena, s' è un martiro. Ma piuttosto che un ritiro... Non so dir che nou facei... Sì piuttosto me n'andrei A cercar' la carità.

## Ş C E N A XII.

Pancrazio poi Giannina.

Pan, STolida! Chi è di là?

Gis. Signor ...

Pan. I servi

Ove sono?

Gis. Non so; ma son venuta...

Pan. Sei venuta. Ti vedo. Ma ho bisogno dei servi e te non chiedo.

Gis. I servi sono usciti.

Pan. Il primo che ritorna Venga tosto da me.

Gia. Sarà servita. (in atto di partire. Pan. Mi volevi parlar? Parla, stordita.

Gia. (Che pazienza ci vuole!) È qui atrivata
Una donna attempata,
Che brama di parlatvi

E che varie novelle ha da recarvi.

Pan. Fa che venga. Ma subito

Che arriva uno de servi...

Sì signore.

(Vedo che gli stà a cuore

(Vedo che gli sti a cuore L'affar che non ancora è terminato. In que fogli Perillo è condannato.)

(parte.

#### 43

## S C E N A XIII.

#### Pancrazio solo .

Clonsiglicii, assessori, (ripassando i fogli , Avvocati, dottori, Invitati, pregati, Oggi sien convocati, e son sicuro S'i atringo, s'io petroro Dinnanzi al concistoro convocato, Che Lindoto sarà diseredato.

#### S C E N A XIV.

Carolina in abito e figura di vecchia ed il suddetto.

Car. Alfin, signor Pancrazlo,
Alfine vi rivedo.
Giubbilo, son contenta, e appena il eredo.
Pan, Buona vecchia, chi siete ?
Car. Ciel! non mi conoscete ?
Perduti ho dunque affitto
Que gigli e quelle rose,
Che facevano dir per il contado;
La bella sposa del fattor Corado !

Pan. Corado! Voi Lisetta?

La balia di mia figlia?

Car. Sì, son quella.

Non giovine, non bella,

Come per lo passato.

Come per lo passato.

Pan. La gioja, la sorpresa
Mi tolgon la parola.

Che fu di mia figliuola?

Vi.

Vive? Peri? Narrate... Dite, presto, parlate.

Car. Adagio, adagio.

Dal viaggio affaticata, dir non posso
Cento cose in un fiato.

Pan, Una alla volta Ditele, ma parlate.

Car. Principiamo
Per ordine. A me piace

Dir le cose quai sono esattamente, Schiettamente, lealmente...

Pan. E brevemente ? Car. Sì signore. Partimmo

Dal porto di Liverno

Sono ... sono ... mi par ... vent' anni e un giorno .

Pan. Se seguite in tal guisa

Le cose a lambicçar lunghe e distese,
Pel racconto ci vuol vent'anni e un mese.

Car. Oh che impazienza!

Pan. Andiamo,
Sentiamo, concludiamo;
Mia figlia è viva o morta?

Car. In mar la poverina...
Pan, Lisaura è in mar perita?

Car. Non signor, non signor. Lisaura è in vita.

Pan. Cielo, ciel, ti ringrazio. Ov'è Lisaura? Ov'è la figlia mia?

Csr. Non so dir dove sia.

Fu presa, fu involata,

Fu da me separata. Oh quanto, oh quanto

Per lei, ma invano, ho camminato e pianto!

Pan. E mio fratello? E mia cognata?

Car. Oh quelli

Tutti due, poverelli, Li ho veduti perire. Udite, udite.

Alle

ATTO SECONDO.

Alle bocche di Cattaro Giunti un giorno di festa,

Un' orribil tempesta ...

Pan. Basta, basta, Per un altro momento

La storia riserbate. Stanca sarete; a riposarvi andate.

Car. È vero, affaticata

Pan.

Car.

Dal viaggio ... e ... Dall' età.

Circa all' etade

Più di quel che pensate, Le forze ho conservate, e se qui resto, E mi riposo, sentirete ancora

Dirmi dalla città, dir dal contado:

La bella vedovella di Corado! Non ho più quel primo fiore Di freschezza e di beltà, Ma mi sento il mio vigore, Nè mi pesa ancor l'età.

Se mi guardo nello specchio Pena alcuna non mi fa; Non s'accorge d'esser vecchio Quel che vive in sanità,

Questa regola non falla. L'allegria non si coltiva, Se si canta, se si balla Vuò cantare, vuò ballar.

## E N

. Pancrazio poi servitori .

Pan. Dunque la figlia mia Grazie al ciel non è morta. Chi è di là ? Dunque la verità Carolina m' ha detto e ha indovinato . Dieci volte ho chiamato . (ai servi che compariscono; Come mai Carolina Bravissima indovina Ch'è un portento, un tesoro, (Come mai da Lindoro Si è lasciata sedur?) Ecco più fogli . ( ni servi . Portateli a chi vanno, e vi avvertisco ... (Carolina! Non so, non la capisco.) Ecco qui distintamente. Questo al tale, e questo al tale. (ai servi mostrando lor i fogli; (Manco male - finalmente La mia figlia può arrivar.) Ouesto foglio all'avvocato: Questo qui al procuratore...

(Fortunato - genitore Se la figlia puoi trovar!) E quest'altro . . . (Carolina Che pareva sì onorata, Malandrina - diventata . .. M' incomincio ad imbrogliar . Questo foglio ... non è quello... (Il cervello - non è a segno; Fra la gioja, e fra lo sdegno Non so più quel che ho da far. Torneremo a cominciar. (ai servi e parte con lore.

SCE-

#### S C E N A XVI.

Lindoro, poi Carolina da vecchia come prima .

Lin. OH ciel! La mia rovina
Scritta è in que fogli. Il segretario amico
M'avvertì in confidenza,
Ma riparo non veggio alla violenza.

Car. (Eccolo. Pria ch'io sorta, Se non oso, ov'io son, scoprirmi appieno, Incognita vogl'io parlargli almeno.)

Lin. Qual volto rispettabile, sereno S' offre a' miei sguardi?

Car. Il cielo vi consoli,

Giovinetto gentil.

Oda il ciel men severo.

Car. Lieto vedervi io spero,
Se grato, se costante

Siete a tenera amante.
Lin. E chi vi ha dette

Car. Non me l' ha detto alcuno.

Ma lo deggio sapet più di nessuno.

Lis. (Fosse di Carolina
La madre, la congiunta?... Ah Carolina
Orfana, sconosciuta...
Che pensare non so.) Dire di grazia;
Conoscete l'oggetto

Del tenero amor mio? Car. Lo conosso

tin. Qual' è? Car, Mio ben, son io.

Lin.

Lin. Voi !

Car.

A 2

( con equivoca ammirazione.

Car. Vi par cosa strana? Temete, che la gente

V'insulti, e vi derida : Agl' insensati Il vostro labbro, il vostro cor risponda : Non sapete in colei qual bel s'asconda.

Lin. Credo che siate stata Amabile, vezzosa.

Agli occhi vostri

So che tale ancor sono. Lin. Vi domando perdono .

Molto voi meritate; Ma ...

Quel ma che vuol dir? Su via, parlate. Car. Lin.

Quel soave e dolce aspetto . Tutto esige il mio rispetto.

Ma sapete - ma intendete ... Risparmiatemi il rossor. Prende l'uom che mal discerne

Lucciolette per lanterne. Non sapete - non vedete Quel che in me nasconde amor.

Quest'è un scherzo, quest'è un giuoco. Lin. Arde il cor, verace è il foco . Car. (Giusto cielo - squarcia il velo!)

Ah voi siete nell'error. Car. Mio caro...

Lin. Parlate, Car. M' amate?

Lin. Non so . CAT. Se dite di no,

Crudel morirò. Quel labbro, quegli occhi Mi fanno languir.

(Mi

## ATTO SECONDO. 40

(Mi par che l'amore
Si faccia sentir.) (osservando Lind.
Lin. (Mi par che mi tocchi,
Mi fa intenerir.)

Car. Vado. Addio. Se vedo l'amica, Che volete per voi che le dica?

Lin. Le direte ch' io peno per lei.

Car. E per me?...

Lin. Ma per voi ... non saprei...

Dell'amore qual prò? Qual costrutto?

Car. Tutto spero e da voi voglio tutto.

Lin. Da me tutto?...

Car. E se questo avvertà,

Carolina contenta sarà.

Lin. Non intendo ... non comprendo ...

Car. State allegro, non temete,

Carolina sposarete;

Il suo cor sarà contento,

Ed il mio giubbilerà.

Lin. Mi consolo ch' or vi sento

Favellar con serietà.

2. Voglia amore, voglia il fato
Consolare il cor piagato,
E premiar la fedeltà.
Qual piacete, qual contento

Se si approssima il momento

Della mia felicità! (partono per vio separate

Che ottenga e non ottenga. In ogni evento Una polve, un fomento, Franchezza e mano lesta Verranno all'uopo e finiran la festa. Per, Bravissimo! Del modo

Sono abbastanza istrutto. Farò la parte mia... Son pronto a tutto.

Car. Ecco i bravi dottori;
Uniamoci con loro.

Per. E sosteniam la gravità, il decoro.

## S C E N A XVIII.

All'arrivo de leggisti convocati principia la musica , che serve d'introduzione al finale, poi esce

Pancrazio , Lindoro , Sandrina, Giannina, e Carolinaper ulsimo in figura di avvocato.

Pan. Al sapientissimi
Ed integertimi
Di Baldo e Battolo
Seguaci celebri
Salus & optima
Prospertia.

Coro di leggisti .

Al prudentissimo,
Eloquentissimo
Governator
Accordin provide
Minerva e Cerete
Il lor favor.

Pan.

Pan.

Li prego e supplico

Che i posti prendano,

Che tutti seggano,

Che da me ascoltino

La verità, Senza la menoma Parzialità.

Coro di leggisti .

Le leggi vetere,

E le novissime, Digesto e codice Si studierà, Perché si giudichi

Con voti unanimi, Con equità.

Pan. Che Lindoro qui si renda,
Ch' egli senta e si difenda.
Lin. Vengo ardito al tribunale,
Ma ragion che può, che valo

Contro il zio, contro il tutor? Mi si accordi un difensor.! Hai studiato il jus civile,

Pan. Hai studiato il jus civile;
All' arringa ti prepara.
La tua causa è così chiara,
Che puoi farti dell' onor,
(ironico,
(ir

Fan. Mio cugino - poverino

In voi spera il protettor .

Che fai qui? Non sei chiamata .

San. Son per esso interessata, Ed è giusto il mio timor.

Pan. Silenzio, silenzio.

Lin. Di bile, d'assenzio

San.) 4. 3 Ripieno è il mio cor.

Core

## Coro di leggisti ,

Silenzio, silenzio. Che parli l'atror.

Lin. Son pupillo, son minor,

E domando un difensor.

Car. Coram vobis compatisco

Ben istrutto e preparato,

Di Lindor son l'avvocato, Pien di zelo e di fervor.

Pan. (Qual arrivo inopinato!)

Te l'avevi preparato.

Lin. La difesa - non attesa

San.) \* 2 La difesa - non attesa

La difesa - non attesa

La difesa - non attesa

## Coro di leggisti.

Silenzio, silenzio.

Che parli l'attor.

Prestantissimo congresso, È l'oggetto del cimento

Un paterno testamento

Con tutore - e curatore
Con erede a condizione,

Condizion non osservata; È la causa è contestata. Ecco il fatto - coll'estratto

Dell' articolo legal .

Lo presento al tribunal. (dà varj fogli ad un servitore, il quale l.

(distribuisce a tatto il congresso che si pone (a leggere Car. Sia permesso - che al congresso

Dica un cenno in prevenzione

Sull'articol di ragione.

Della legge i documenti
Son concisi e sono chiari
Sine causa vebementi
Filins non potest exheredari.

Pan. Gran bravura, gran talento!

Il latino anch' io lo so.

Che si legga il testamento,

E poi dopo parlerò.

Lin.
San.
A 2 (Un tal astio, un tal ardire
Concepire - oh dio! non so.) (fra loro.
Car. (No, Lindoro - mio tesoro,

(No, Lindoro - mio tesoro,

Non temer ti salvetò i) (da se.

(in questo tempo i legisti apreno i fo(gli e leggono piano.

Car.) a 2 (Ora è tempo d'impedire, Per.) a 2 (Ora è tempo d'operar.) (fra laro.

Coro di leggisti .

Parla chiaro il testamento.

Ben si vede -the l'etede

Non ha moito da sperar.

(le carte prendono fueco nelle mani dei le(gisti che spaventati le gettano a terra.

Coro dei leggisti,

Fuoco, fuoco! ... Cos' è questo?

Questo è segno ma nifesto

Dello sdegno, dell'orror,

Dell' offeso testator.

Tutti .

Oh che fumo scellerato

Che ha prodotto che ha lasciato ! Oh che pessimo fetor!

Presto, presto

Per.) 4 2 Tabacco , tabacco .

Pan.

( si alzano amendue, vanno ad offrire (tabacco a tutti; e tutti accettano.

Tutti .

Oh ehe fogli indemoniati?

Fur di zelfo polverati

Oh che pessimo fetor!

Car.) 4 2 Un tabacco ch' è odoroso,
Ch' è soave, ch' è prezioso
Searcierà quel tristo odor.

Tatté.

Grazie, grazie del favor.
Ritorniamo all'argomento,
Ritorniamo al testamento,
Ho la copia; eccola qui
Ascoltate... ecci ecci. (starnutano

Coro di leggisti .

Viva, viva: eccl, eccl.

Tutti .

Buron rabacco! Eccl, eccl.

D 4 Pan.

#### SO IL TALISMANO.

Pan. Ecco qui del testator

Le parole ed il tenor.

Dice danque: eccl, eccl.

Lascio se voglio: eccl, eccl.

E comando: eccl, eccl.

San. Ah vedete ... eccl, eccl.

(a Pancrazio starnutando.

Ah vedete ... eccl, eccl.

Comprendete ... eccl, eccl.

#### Tutti .

Ecci, ecci, ecci.

Oh tabacco maladetto!

Il mio petto ... ecci, ecci.

Mi si spezza...ecci, ecci.

(i legisti si levano.

(i legisti si levano

Car.

Per. A 3 (Mi fanno ridere.) eccl, eccl.

# Coro di leggisti.

La session per ora è sciolta.
Torneremo un' altra volta,
Torneremo...eccì, eccì.
Torneremo un altro dì.
Pan. Deh restate... eccì, eccì.
Ascoltate... eccì, eccì.

Card.

#### Tutti .

Non è possibile, eccl, eccl.

Che pena orribile ! eccl, eccl.

Sento che il cerebro ... eccl, eccl.

E che l'esofago ... eccl, eccl.

.

Car. ) # 3 (Mi fanno tidere.) eccì, ecci.

Tutti .

Tabacco ortibile! ecci eccl.
(tutti starnutando e contorcendosi parcono.

Fine dell' Atto secondo.

# ATTO TERZO.

#### SCENAPRIMA

Camera in casa di Pancrazio.

Pancrazio solo.

L Oco, fumo! E que starnuti! Temo, tremo ... il ciel m'ajuti. Qualcun sento dirmi al cor: Del tuo mal tu sei l' autor . Perchè forzar Lindoro A sposar la Sandrina? E perche questa, Che d'altri è innamorata, A sposare Lindor perch' è forzata? Oh danaro! oh danaro! oh terre! oh case! Oh eredità, finor tenuta in mano Ti avrò, sperata e migliorata invano? Ah se questa figliuola, Che promessa mi vien!... Ma quando arrivi Lindoro è d'altra acceso; Inutile sarà la sua venuta. Povera eredità tu sei perduta!

## CENA II.

## Giannina e detto .

Gia. UN uomo vi domanda.

Pan. Chi è costui?

Sia de zingari il capo.

Pan. Disgraziato!

Osa venir da me? Per suo consiglio
Carolina, son certo,
Avrà d'amor furbesco

Impaniato Lindor, Venga, Sta fresco. Gia, E Perillo, signor?

Pan. Lasciam' in pace ... O.

Gia. (Penso il giorno e la notte a quell'audace.)

(da' se e parte.

## S C E N A III.

# Pancrazio poi Cardano.

Pan. CHi siete? Che volete?

Il conduttor son io Deil' errante brigata...

Pan. Trista gente malnata!
Capo di vagabondi e d'impostori!
Card. Ma di grazia m'onori...

In vece d'ingiuriarmi

Spero che avrà ragion di ringraziarmi.

Pan. Di che ? Card. Perduta

Perduta in mare Non avete una figlia?

Pan,

Pan. E che per questo ?

Card, Credo con fondamento

D'averla ritrovata .

Pan, Come! come!

Card. Trovai vent'anni sono
Sulla spiaggia del mare una fanciulla
Tenera, abbandonata...

Pan. Oh ciel! Com'è chiamata?

Card. Non sapendo Qual fosse il nome ver della bambina,

L'appellai Carolina.

Ah se ciò fosse ver ... se Carolina Fosse la mia Lisaura, Lindoro fortunato!

Fortunato Pancrazio!) Olà, Giannina.

S C E N A IV.

## Giannina e detti .

C

Pan. La balia.

Gia. Dal primier momento

Ch' ella è da voi vonuta

Sparl la vecchia e non l'ho più veduta.

Pan, Che si ricerchi e si trovi... (In ogni modo

Sia o non sia mia figliuola

Con prova o senza prova

Tal crederla mi piova.

Pan.

Tal crederla mi giova.)

Card. Se temete,

Se inganni in me credete...

Pan: No, non temo. Venga qui Carolina.

Card. Vostra figlia?...

Pan. Si, sì, la 'figlia mia
(Yenga qualunque sia.)
Carak/Verrà qua lunque sia.)
Che il povero Perillo;
Da voi sì mal trattato,
E da me rifuggiato,
Verrà con Carolina unitamente
Ricevuto qual è puro e innocente.

Gia. Oh questo, oh questo poi ...

Pan. Taci, a me tocca

Rispondere e rispondo: Venga seco Perillo e tutto il mondo.

(parte.

# SCENA V.

. Giannina e Cardano.

Gia. A Lma più scellerata
Di Perillo non v' è. Son noti al mondo
Tutti i delitti sui,
E voi venite a perorat per lui ?
Cara Siate buona, Giannina.
Perdonate a Perillo
Di giovinezza un tratto.

Fece a voi quel che ad altri avrete fatto.

S C E N A VI.

Giannina sola

Quest'è ver, ma son donna; Son donna, e il nostro sesso, Se d'amor cambia spesso

Per

Per malizia non è, nè per fierezza,

Ma per difetto sol di debolezza.

Se non siamo più costanti,
Se non siamo più costanti,
Se non siamo più dedeli,
È la colpa degli amanti
Che ci vengono à tentar.
Se resistere vogliamo,
Siamo ingrate, siamo crudeli,
E se vincer ci lasciamo,
Sono i primi a mormorar.
Povere donne che abbiam da far?
Gli uomini al diavolo nutti ...Meschini t
No poverini - lasciamo andar,
Che sene 'amanti non si può star. (par

#### S C E N A YII.

Cardano, Carolina e Perillo.

Card. V Enite, non temete.

Car. Sigpor, non m'esponete
A cosa, a cui resista
L'innocenza e l'onor. Tutto fin'ora,
Tutto ho fatto a buon fin, ma se si vuole...

Per. Si vuol quel che conviene.
Secondare il desting, tutto andrà bene.

#### S C E N A VIII.

Pancrazio , Lindoro , Saudrina e detti .

Pan. I Iglia, figlia, nipote,
Venite. Oh litto giorno!
Fortunator momento!
Questa ch' io vi presento,
La vezzora, l'amabil Carolina
E mia figlia, è tua ssora, è tua cugina.

Lin. Qual gioja!... San. Qual piacer!...

Pan. Vieni al mio seno.

Car. Signor, prima ch'io gusti Il favor di fortuna, oso pregarvi

Il favor di fortuna, oso pregarvi Di un tale avvenimento La ragione svelarmi e il fondamento.

Pan, Cardano l'assicura.

Car. Il buon Cardano

Si potrebbe ingannar.

Pan.

Dov'è la balia?

La balia ove sarà?

Car.

Non la cercate.

Siete facile troppo e troppo buono.

La balia non verrà fin ch'io qui sono.

Pan. Come! Contro te stessa
Tu parli in tal maniera?

Car. Signore, invan si spera
Farmi cambiar costume.
L'innocenza è il mio nume. Amo Lindoro,
Usai per sua difesa
L'arte per forza appresa-ma chi tenta

are her some ablicon and em tenta

Condurmi ad uno stato Con inganno usurpato,

Non sa di qual fortezza ho il cuor capace : A dispetto d'amor divengo audace.

Pan. (Son di sasso.)

Lin. (Mi perdo.)
San. (Mi confondo.)

Per. (Donna per mio malanno, unica al mondo!)

Card. Signor, venite meco. (a Pancrazio:
Pan. Dove:

Card. Venite meco.

Io sono inviperito. Un altro tentativo, ed ho finito. (parte con Pan.

## SCENAIX.

Carolina, Lindoro, Sandrina e Perillo.

Lin. Quest' è l'amor?... (s Car. San. Quest' è la tenerezza?... ('s Carolins.)

Per. Voi fra zingari avvezza, (a Carolina.

Per fatmi disperar, per mio tormento

Divenite eroina in un momento?

Car. Fo il mio dover. Lindoro.
Vi amai, vi amo, vi adoro.
Ma il dover... ma l'onor... Se mi scordassi

Quella virtù, che la ragion m' insegna, Sarei del vostro cor, sarei men degna.

Lin. Che pensate di far?

Car. Abbandonare

Un' arte perigliosa Che comincio ad odiar. Raminga e sola Cercar sott' altro ciel...

Lin.

ATTO TERZO. Lin. Lasciar ?... San. Partire ? . . . Lin. Car. Sì, partire, lasciarvi e poi morire. Lin. Ah mancar mi sento il core ; Non resisto al mio dolore ; Deh movetevi a pietà. Di due cuori sventurati, Per. Di due cuori appassionati Senta il vostro almen pietà. Car. Ah s'accresce il mio tormento! Più d'ogni altro provo e sento, Che bisogno ho di pietà. Crudo fato! dispictato No per noi non v'è pietà. Car. Parto, addio. Ben mio - restate . Lin. San. Non partite. Per. Non andate. Parto,: addio . Car. Lin. Ben mio . . . restate . Non partite. San. Per. Non andate. Ah decisa è la mia sorte, Car. Veggo l'ombra della morte Ah qual pena! qual orror! Qual affanno! qual dolor! Se sì male, amore ingrato, Ricompensi un cor fedele . Con quell' arco dispietato Più vittorie non sperar. Sventurati - innamorati Rinegate amor crudele.

> Ah non fate - pazientate, Ch' egli sol può consolar.

11 Talismano .

( partono . SCE-

# S C E N A X.

Norre.

Campo di zingani illuminato.

Cardano , Pancrazio , zingani e zingane di lontano .

Cara Signor, in quel che faccio
Non ho alcun interesse. Anzi al contratio,
Se perdo Carolina,
Di senno, di saper, di spirto ornata,
Perduto ho il meglio della mia brigata
Ma a prò di questa giovane,

Che di stato miglior mi sembra degna, Prendo interesse e l'amor mio s'impegna. Pan, Queste azioni onorate

Mertan d'esser felici, e secondate.

Card. Ecco qui una cassetta
Trovata in riva al mar, poco distante
Dalla bambina, languida, spirante.
Vi son dentro Erritture,
E ritratti e figure. Eravi ancora.
Qualche deaato, ed altre coserelle...

Ma queste...

Fan. C'intendiam. Son bagatelle.

Apritela, veggiam.

## S C E N A XM

Carolina e detti .

PAdre

Car. L Adre.

Car. Perdonate, signore, (a Panerazio Non merto quest' onore. Padre chiamo

Per dover, per rispetto ...
Pan. Si, ho capito.

Apriamo la cassetta,

Card. Ecco le chiavi
Che ho fatte fare io stesso.

SCENA ULTIMA.

Lindoro, Sandrina , Perillo, Giannina e detti.

Pan.

BRavi, bravi!

Veniste nel momento,

Che si cerca e si spera un scoprimento.

(apre la cassetta, ed esamina ec

Zin. Ah mie ben ... Carolina.

San. Ah no, non fate.

Car. Son da voi. Perdonate. (ai tre suddetti. Signot, delt permettete Che d'ogni arte mi spogli, (a Cardano.

E vi rimetta in mano

Senza taccia di sorta il Talismano,

Card. Voi avete ragion... (lo prende. E 1 Pan.

.

Figlia (a Sand) Nipote. (a Lin, Figlia più gama primogenta. Lisaura mia diletta. Lisaura mia diletta. Eco qui la cassetta. Qui, mirate Turti, tutti osservate. Fogli di mio fratello, fogli miei .... Ritratti dingue o sei, Ritratti dingue o sei, Si che tu set imia figlia. Questa volta

È il cielo, è la natura, Che mi parlano al cor; non è impostura.

Se al labbro non credi, Quel pianto tu vedi Che spreme dal petto L'affetto - il piacer.

Tutti fuor che Carolina.

Quel pianto si vede Ch'è degno di fede ; Giustizia rendete Çedete - al dover . Tacete - lasciate

( breve pausa.

( a Car.

Che parli il mio cor.
Che dice? L'intendo
M'arrendo, m'arrendo.

Tutti.

Son due consiglieri

Possenti e sinceri
Natura ed amor.

A proposito d'amore
Che sperar potrà il mio core
Dal signor governator?

Fan.

In un di si fortunato

Che il rigor sia debellato,

E trionfi il dio d'amor !

Tutti.

Che lo sdegno che il rigor
Ceda il loco al dio d'amor.
Gia.
Gia.
Gia.
Ma che importa ? Domattina
Troverò qualche mostaccio....
Qualche straccio...d'amator.

Tutti .

Che lo sdegno che il rigor Ceda il loco al dio d'amor a Brillar mi sento Il cor contento. Alla mia fede Grata mercede Promette amor.

Tutti .

Un cuor piagato, D'averso fato Temer non sa, Quand' è guidato Dall'onestà.

Fine del dramma.

E 3 IL RE

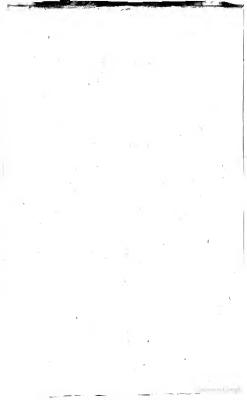

## DRAMMA

DI TRE ATTI PER MUSICA.

Rappresentato per la prima volta in Venezia l' autunno dell'anno MDCCLXIII, con musica del Buranello.

## PERSONAGGI.

ENRICO IV. re d'Inghilterra.

MILORD Fideling.

MILEDI Marignon .

RICCARDO cortigiano.

GIANNINA molinara.

LISETTA sorella di

GIORGIO guardacaccia.

PASCALE guardia della foresta.

Seguito del re.

Cacciatori.

Guardie del bosco.

La scena è in Inghilterra qualche lega distante da Scerud.



## ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA.

Bates pression can alteri inclusi spensi open e la pre la trana. In fundo si veda gran padigitum aperro, rusta si cai ma navela preparata pel inspresso del re e de nosì corsigiani alla caccia. Il re, milord, Riccatto, e mossi sintri corsigiani, sedusi a tarvela susti ventiri mislimente da caccia. Qua, e la pre la secuna cacciavo il cuginto in piesi, e a sedere, em così da caccia, fatensi e ntivogni espatitu carvalla fra caccia. Con fundo di caccia, fatensi e ntivogni espatitu carvalla fra caccia.

Coro di cacciatori .

Cervi leggieri, cignali feroci,
Vi si prepara una festa fatal;
Cant sagaci, cavalli veloci
V' han dichiarato una guerra mortal.
Due

Due del coro.

L'uomo, direte, di vol più ferino Che della strage si vede a goder. Non vi dolete del vostro destino: Voi siete fatti per darci piacer.

Tusto il cero .

Cervi leggieri, cignali feroci,
Vi si prepara una festa fatal;
Cani sagaei, cavalli veloci,
V'han dichiarato una guerra mortal.
(Finito il coro, una cacciatore si accosta a Ric(carda, a gli parla piano all'oracchia.

Rie. UHe novità! Miledi
A quest' ora nel bosco?
Vuol parlare col re! Dille che aspetti;
Che attenderò il momento;
Che farò l'imbasciata e avrà l'intento.
(parte il raccintore.

La vedova schernita
Di Fidelingh ad accusar l'inganno.
Non vuò che ciò gli arrivi all'improvviso.
All'amico Milord vuò darne avviso.
Milord, una parola. (lo chiama.

Mil. (S'alza da sedere, fa una riverenza al re; si (avanza.

Eccomi a voi, Riceardo; In che deggio obbedirvi? Ric. Amico, ho d'avvertirvi Di una cosa importante.

Scometto che è venuta

٧e

Venuta è in quest'istante

Miledi Marignon, Mil. Miledi al bosco?

Come! Che vuol costei? Non la capisco. Ric. Yuol parlare col re; ve l'avvertisco.

Mil, Ebbene, a suo talento Parli, se vuol parlar. Son persuaso Che a lagnarsi di me sia qui venuta; Lagnisi a piacer suo. Mi piacque un giorno, Promesso ancora ho di sposarla, è vero,

Ma chi cangia d' amor, cangia pensiero. Ric. Sì, sì, detto mi fu che siete acceso D' una bella ragazza.

Ah sì, Riccardo. Mil.

Beneditò mai sempre La caccia e il re, col di cui mezzo, a caso Vidi una molinara Di una belrà sì rara . D'un talento sì fino e sì giocondo,

Sì, una volta

Che l'acquisto miglior non spero al mondo, Ric. Abita in questi boschi?

Mil.

Abitava di quì poco lontano; Ma io con un pretesto Me I'ho fatta condur nel mio castello, Dov' è in guardia fedel dei servi miei. E la pace goder spero con lei.

Ric. Corrisponde all' amor? Mil. Non sò, non ebbi

Tempo ancor di parlarle e dichiararmi; Ma obbligarla ad amarmi Spero con mille offerte e mille doni. Ah voglia il ciel che presto Termini in questo di la real caccia. Ma non mi vegga in faccia

L' im-

L'importuna Miledi. Il re ch'è buono, Ch'è clemente, ch'è saggio, L'ascolterà, ma non votrà per questo Obbligarmi a sposarla.
Ella è vedova alfine, e non zitella, E la gentil Giannina
Nobil non è, ma è virtuosa e bella.

Se di sangue e di bellezza
Io misuro il pregio , il vanto,
D'un bel ciglio il dolce incanro
Son costretto ad adorat.
Nobiltade è un ricco fregio
Perchè tal da noi si crede,
La beltà, da noi si vede,

(parte.

# Fa più presto a innamorar.

I suddetti fuor di milord .

Ric. E' Ver, ma la ragione Ascoltata che sia, parla e dispone.

Re. (Si alza da tavola con tutti i cortiziani e (si avanza.

Si oscura il tempo e di cangiar minaccia.
Sieno pronti i destrier'. Seguiam la caccia.
Ric. Sire, miledi Marignon desia

Di presentarsi ai piedi Di vostra maestà.

Re. Qual grave affare
Sprona la dama alla foresta, in tempo
Del mio solo piacer?
Ric. Se vi molesta

Basta un cenno real perchè sen vada.

Re

Re Nô, nô, son re per tutto, e se nel bosto
Posso punire un reo, nel bosco ancora
Posso far che ciascun giuntiria ottenga;
Questo è il primo dover: Miledi venga;
(Aiccardo fa cenno alla guardia e la guardia introduce Miledi.)

### C'ENAIII.

## Miledi Marignon e detti.

Mil. SIre, se al vostro piè m' avanzo ardita, E alla regia grandezza usurpo forse D'innocente piacer qualche momento, Chiedo umile perdon, Difficil troppo È alla reggia accostarsi, e qua confido Quella clemenza da reggli auspici Che contendonmi altrove i miei nemici.

Re Esponete l'istanza. (gra

Mil. Io son tradita, Sire, da un vostro favorito. Ah spesso Del sovrano il favor godono appieno Quei che la sua bontà metitan meno!

Re Di voi parlate e non di me. (imperiose.

Vedova io son è ver, ma non per questo Ho men dritto d'un'altra Sopra chi mi giurò fede ed amore, E milord Fidelingh è traditore.

Fè vi promise e amor? Posso un vassallo Al mio voler soggetto, Obbligare alla fè, non all'affetto.

Mil. È ver, ma voi potete

Toglier dal fianco al giovane imprudente. La cagion del mio pianto e del suo scorno. Ei di femmina vil s'accese il petto; La rapi, la nasconde, e se ritarda Provvidenza, e riparo il pio sovrano, Al nuovo sole ogni mio pianto è vano,

Basta così. Non deve
Giusto re giudicar su i solí detti
Della parte che accusa. A noi lontano
Non sarà Fidelingh. Vedrollo, e spero,
S'egli e reo (qual si dice)
Di ratto e di abbandono, si suoi doverí
Fiù non si differisca;

Della caccia a seguir le traceie usate.

Voi calmate il cordoglio e in me sperate.

Bella virth v'insegní
Calmar l'affano in petto,
Par sdegno e non affetto
Quel che vi fa parlar,
Se dell'amor vi cale
Di lui che vi abbandona,
Un cuor che gli perdona
M'insegni'a perdonar, (parte col segnito,

SCENA IV.

Miledi e Riccarde.

Mil. AH che sperar degg'io

Da un re che chiaro mostra
Il favor con cui guarda un milo nemico?

Bit. Tutto sperar potete

Da un giusto re, che ama gli amici suoi,
Ma il sao ausico primiero è la giustizia.

Mil.

( & Miledi .

Mil. Se non la rende a me, se quell'ingrato
Trionfa ad onta mia, se mi pospone
A una rivale indegna,

Fondo nella vendetta ogni speranza.
Rie. Men furore, miledi, e più costanza.

Bellezze stizzose,
Voi siete ambrose
Sol quando l'amante
Vi sembra fedel.
Un dubbio vi accende,
Un detto vi offende,
E un cuore si bello
Diventa crudel,

(parte .

#### SCENA V.

Miledi, ed i suoi servitori che entrano quand'ella è sola.

Mil. I Utto fa bello amor, tutto c' insegna
Tollerare, soffirir, ma l' incottanza
Delitto è tal, ch'ogni delitto avanza,
Vedrò su gli occió miei
Una donna vulgar prendere il loco
Che ha occuptato il mlo cuor? Vedrò l'indegno
Ad un'altra beltà fissare i rai?
Ed in pace il vedrò? No, non fia mai.
Se il terren resiste ingrato
Del cultore alla fattica

Del cultore alla fatica
Con gli sterpi e coll'ortica
L'abbandona a fecondar,
Se all'amot, se al pianto mio
Non s'arrende il cuore indegno,
L'ira prenda il giusto impegno
Di vederlo a sospirar,

(parte .

Recinto erboso all'imboccatura del bosco, con veduta da una parte della casa di Giorgio.

Giorgio, Pascale, ed altri quattro guardiani del bosco vestiti uniferms coi loro schioppi passeggiando o guardando verso il bosco.

Sio, Lorpe di bacco I Son disperato;

La molinara mi ha abbandonato.

La mia Giannina-tanto carina ...

Ah che il milord me l'ha rapita,

Nó, volonatai sara'i fuggita,

Sì, l'ambizione l'ha reas audace...

Nó, poverina, non è capace ...

Ma non ritorna, ma non la vedo.

Ah che perduta per me la credo,

Povero Giorgio I Son disperato.

M'ha assassinato quell'infedel.

Pas. Ma via; per una donna

Un uomo come voi, freme a tal segno?

Gio. En lasciatemi star. (Milord indegno!)

Pas. Se Giannina è partita,

Un di ritornerà.
Gio. Sciocco, ignorante;

Ritornera; ma come?

Pas. Come, come!
Come è di quà partita;

Come è di qua partita;
Bella, fresca, gentil, svelta e compita.
Gio. Il re, per quel ch'io sento,
È alla caccia da noi poco lontano.

È alla caccia da noi poco lontano. Non l'ho veduto mai. Ah se la sorte

Mel

Mel facesse incontrar, vorrei gettarmi Ai piedi suoi, vorrei

Domandargli giustizia ai torti miei. Pas. Difficile è al sovrano

Accostarsi a parlare, ed un milord
Tutti i vostri pensier può render vani.

Gio. Allor con le mie mani
La vendetta farò. Non son contento,
S'ei non paga col sangue il mio tormento,

Pas. Oibò! Per una donna Precipitar vorreste

Voi, la famiglia e gl'interessi vostri? Per la morte del vostro Povero genitor siete arrivato

Ad essere del bosco Guarda-caccia primiero ed inspettore, Che volete di più? Pensate almeno Che avete una sorella... Eccola appunto.

Movavi a compassion la poverella.

Gio. Penso alla mia vendetta.

Io non penso, ne a lei, ne a me, ne al resto: Sì, mi vendicherò, giuro e il protesto.

## S C E N A VII.

## Lisetta e detti . .

Lu. OH fratello, fratello.

Gie. Andate via.

Lis. Con tanta villania voi mi trattate?

Cosa vi ho fatto mai? (morsificata .

Gio. Non mi seccate.
Pas. Messer Giorgio, voi siete

Troppo austero con lei.

Il re alla caccia. Son quel che sono . . . Vo

Voi l'amate, lo sò, non l'impedisco,
Ma son fuori di me, ve l'avvertisco.

Lis. Voleva dirvi... (a Giorgio con timore.

Gio. Che cosa ? (con sdegno . Lis, Che Giannina ... (tremando .

Gio. Lo sò. La sciagurata Con Milord se n'è andata.

Lis. E voleva dirvi... (come sopra.

Gio. Ma che? Presto parlate.

Lis. Oh poverina me! Non mi gridate.

(Si mette a piangere e canta tuttà l'aria te-(guente, interrotta, e piangendo, e Giorgio (i impazienta. Pascale va facendo di cenni (a Giorgio perchè l'ascolti, e Giorgio tanto (più và in collera mentre Lisetta canta.

Volca dirvi ... che Giannina ...

Non gridate ... poverina ...
È bonina ... innocentina ...
Tramo tutta ... dir vorrei ...
Che ho sentito ... dir da lei ...
Ah fratello ... bello bello ...
Ascoltate ... non gridate ...
Che Giannina ... non è stata ...

Che Giannina...è ritornata... Colla stessa...fedeltà...

Gio. Come! Come! Giannina è ritornata? (ton affanno.
Lis. Signor si. (piangendo.

Pas. Ma se voi

Non la lasciate dir, (a Gior. Gio. Dov'è Giannina?

Presto, dite, dov'è ? (a Lisetta . Lis. Se griderete,

Non saprete dov è, non la vedrete .

(con un piante un pore rabbiose.)

Pas. E Lisetta ha tagion.

Gio.

Via, ch' ella venga,

Ch' io non le griderò.

(forzandosi di nasconder la collera a

Gio.

Il giaro,

Or, or la manderò.
(Canta la seguente aria colla stessa musica:
(dell'altra, interrotta con qualche singhiez(20, e qualche volta tremando.

Perdonate ... all' innocente ... E non fate ... che la gente ...

Ma voi siete ... ancor sdegnato ...
Me l'avete ... pur giurato ...
Fratellino ... mio bonio ...
Poverina ... la Giannina ...
Turta vostra ... tutta, tutta ...
È tornata ... consolata ...
Vi vuol bene ... non conviene ...

Che le usiate ... crudeltà.

S C E N A VIII.

Giorgio , Pascale e le guardie .

Pas. MI consolo con voi.
Gio. Non sono ancora

Consolato abbastanza.

Il timor, la speranza...
Ho ancor del dubbi in testa, e i dubbi miei...
Andate via. Con lei
Voglio solo parlat. Itene, o guardie,
Itene al bosco intorno;

Irene al bosco intorno; Poco resta di giorno, e se di notte

Per

( parte .

Per la foresta qualchedun trovate,
Fate il vostro dovere, e l'arrestate.
(le guardie partono e anche Pastale.

#### SCENAIX.

Giannina e Giorgio ,

Gie. OH se il destin volesse
Che milord giungesse alle mie mani!
Corpo di bacco ! Vorrei farlo in brani.
Ecco Giannina. Ah sento,
Che m' accende lo sdegno.
Frenarmi non m' impegno.
Vuo' rititarmi un poco
Des estates della bile: il primo foco.

Per calmar della bile il primo foco. (si ritira.

Gia. Milordino, milordino,

Mi volevi infinocchiar Ma le dita, poverino,
Per mia fè ti puoi lecar Questo viso non è fatto
Per lasciarsi spaventar .
Sono lesta com'un gatio sò fuggire e sò graffiar ,

Gio. Soffrir più non poss'io.

Gio. Giorgio mio, Giorgio mio ...

Gio. Son tuo, crudele :

Gio. Son tuo, crudeie
Gio. Temi, che ciò non sia?
Gio. Temo, spero, non sò. Tu sei più mia?

Gia, Sì, son la stessa ancor,
Gio.
La stessa ancora?

La stessa ancora
Stamane in sull'aurora
Dove andata sei tu ?

Gia.

Sia.
Tutto ti narrerò.

Gio. Non tacer niente.

Gia. Io faccio il mio mestier . . .

Gio. Bene .

Gia. È venuto
Un servo del milord ...

Gio. Servo malnato

Di un indegno padron.

Gia. Di una partita

Di grano mi parlò...

Gio. Grano! Che grano?

Milord le biade dei poderi sui

Vuol che tu vada a macinar da lui? (con sdegno, Gis. Ma tu gridi e ti scaldi; è questo adunque

Della dolce accoglienza il preso impegno? (con caldo.

Gio. Parla, narrami tutto, io non mi sdegno. (si sforza Gia. Tu sai ch'oltre il mulino

Un commercio abbiam noi di biade e grani.

Gie. Lo sò.
Gie. Sai ch'altri al mondo.

Che una madre non ho, vecchia, impossente.

Gio, Tutto questo lo sò.

Gia. Ch'io son costretta

Far gli affari di casa. Gio. È ver.

Gia. Qual male

Dunque sarà ch' io vada, Senza sospetto, a contrattar di biada?

Gio. Ma il milord...
Gio. Il milord

È un tristo cavalier. Gio. Nel suo castello

Non si ha fatto condur?

Gio.

Quelle scale

Non ti ha fatto montar?

Gia. Pur troppo!

Gio. Oh cielo!

Tutto quel che segui?

Gia. Nulla è seguito, Milord era partito

Per la caccia real, pria ch' io giungessi. Una servaccia indegna Parla, prega, e s' ingegna

Di dispormi ad amarlo. E aperto un scrigno M' offre agli occhi un tesoro...

Gio. Povero me! Ti fe veder dell' oro?

Gis. Credi tu che Giannina Sia così vil, che possa

Antepor la ricchezza al suo dovere? Lo sprezzai generosa, La serva s'avvilì, partì confusa, Chiuse la sranza; io risoluta, ardita,

Chiuse la stanza; io risoluta, ardita, Dal precipizio la salute aspetto; Misuro il salto e dal balcon mi getto,

Gio. Oimè! T' hai fatto mal ? (intenerito,
Gio. Nò, grazie al cielo,

Senza veruna offesa Cadei sull'erba, e son rimasta illesa,

Gio. Ti ringrazio fortuna. Anima mia;

Cara la mia Giannina...

Gia. Adagio un poco.

La tua cara non è, chi da te merta

Sì poca fede, Ingrato, Tu non meriti più d'esser amato.

Gio. Ti domando perdon.

Gis. Non vi è perdono,
M'hai offesa un po troppo,

Gio.

Gio. Ah. compatisci L'amor, la gelosia, l'ita, il sospetto. Gia. Nò, non ti credo più.

Gio. Vuoi tu vedermi

Morir dinanzi a te?

Gia. Morte non chiedo,

Ma tu sei un ingrato e non ti credo. Gio. No, bell'idolo mio, non sono ingrato. Se mi nieghi pietà, son disperato.

Guardami un poco almeno,
Volgi quei begli occhietti.
Ah si da voi, furbetti,
Spero pictade e amor.

(Gian, lo guarda un poco pietosamente.

Mia cara Giannina
Tu sei la regina
Di tutte le donne
Che vantano amor .
Ti credo, t'adoro,
Mio dolce tesoro,
D'affetto-nel petto
Mi giubbila il cor.

( parte .

## SCENA

## Giannina poi Lisetta.

Gia, P Er dir la verirà, lo compatisco. Il caso è stato brutto. Che una donna Dalle mani di un giovine Tomi con' cila è andata, almanco almanco à tosa da segnar col carbon bianco. Li, Ebbene, ebben, Giannina, j

Con mio fratel fatta è la pace ?

Lin

Lis. Mi consolo di cor .

Gia. Ma voi, Lisetta,

Dite, gli amori vostri Come van con Pascal?

Lis. Zitto, ch'ei viene.

Non glie I'ho detto ancor, ma gli vuo'bene.

#### S C E N A X

#### Pascale e le suddette.

Pas. Posso venir?

Gia. Venite.

Pas. Mi rallegro

Che siate ritornata.

Ditemi in confidenza, com' è andata?

Gia. Oh che voi altri uomini Siete pur da temer! Lisetta mia,

Di lor non vi fidate. Lis, No, non mi fiderò.

Pas. Non le badate. (a Lisetta:

Tutti non sono eguali. Gis. È ver, ma in cento

Quanti i buoni saranno?

Pas.

A poco presso

Ouante le buone son del vostro sesso.

Gis. Oh vi è gran differenza Fra gli uomini e le donne. Il vostro amore È troppo interessato. Non amate

In noi che giovinezza,
E sparisce l'amor con la bellezza.
Ch'ingiustizia maledetta

Che dall' uomo a noi si fà! S'una donna è un pò vecchietta Non v'è grazia, nè pietà.

E noi

E noi altre, se l'amico, Se il consorte è un poco antico, Gli diciam con carità:

Mio vecchietto, mio papà. Mi fan da ridere, Quelli che dicono, Che l' uomo è giovine

In ogn' età . Poveri semplici : Se il vero amassero

Confessarebbero Ch' è falsità.

( parte .

#### ENA XII.

Lisetta e Pascale.

Lis. Ho piacer di saperlo in verità. Non credeva che gli uomini Fossero sì cattivi .

Pas. Eh non vedete Ch'ella parla così perchè ha trovato Un uom che ha procurato Farle il male maggior di tutti i mali! Tutti gli uomini alfin non sono eguali,

Lis. E che sò io di non trovarne un peggio? Pas. Per esempio credete,

Che il core di Pascal sia dei peggiori? Lis. Non sono esperta, e non conosco i cuori, Pas. Ah se vedeste il mio, lo trovareste

Di zuccaro e di mel fatto, impastato. Vedreste un cuor che vi ama, Che è fedel, che è costante e che in sè chiude Tutto quel buon che immaginar si può.

Lis. Quando l'avrò veduto, il crederò.

( parte . SCE-

#### S C E N A XIII

Pascale solo.

E Innocente Lisetta,
E ver, ma un po furbetta.
Mi pate e non m'inganon...
Mi anna, lo so di cetto,
E sono anch'io, quanto bisogna, esperto..
Per provari farò... Ma che far penso
Per provar una donna? È meglio sempre
Andar col cuore apetro;
Dir che l'amo, l'adoro e che mi piace.
Dirie liberamente,
Che amata ho principiato

Fino dal primo di , quand io l'ho vista : Che la sincerità merito acquista . Perchè vogliamo noi Le donne tormentar , Se cogli affetti suoi Ci ponno consolat ? Mostrar di non curarle ,

Ed in segreto amarle,
Politica è fallace,
Che inutile mi par.
Se l'amo, se l'adoro,
Se quello è il mio tesoro,
È meglio confessarlo,
E grazia domandar.

(parte.

#### S C E N A XIV.

Giorgio, Giannina, poi Lisetta, poi Pascale.

Gis, ORsú, Giannina mía,

Ho pensato abbastanza. Il ciel pietoso
Vi ende agli occhi miei.

Perdere non vortei la grazia invano;
Che si concluda, e diamoci la mano.
Gis. Da mia madre venite. Ella ha il potere
Di disporte di me.

io.

Lasciar non posso
Il mio posto per or. Declina il sole,
Si avvicina la notre. Il re potrebbe
Di qua passare, e s' io non mi trovassi
Al passaggio del re nel mio quartiere,
Mancherei questa volta al mio dovere.

Gis. Restate dunque; io sola
Andrò mia madre a consolar. Domani
Parlerem delle nozze. Addio. (lampi e
(1400ni, e si vua oscurando la scena.

Gian. Giannina,
Un orribil tempesta il ciel minaccia;
Non andate per or.

Gia. Ma non vorrei

Si avanzasse vieppiù la notte oscura.

(lampi e tuoni e si fa più scuro.

Lis. Oh fratello, fratello, oh che paura!

(vien correndo.

Pas. Il fulmine ha colpito

(viene affannato.

Sulla quercia maggior della foresta.

Gio. Colpita avesse di milord la testa.

Gio. Che! Milord tuttavia vi sta sul cuore?

d. Che : Milord tuttavia vi sta sul cuore ?

Gio. Non mi scorderò mai quel traditore. Gia. Dubitate di me?

Gio. No, ma l'indegno Merita l'odio vostro, ed il mio sdegno.

Quando penso a quel milordo ...

Quando penso che sei stata ...

Ah Giannina l'hai scappara

Non sò come, e tremo ancor.

Gia. Brinconcello, nel tuo seno
Qualche dubbio ancor ti resta.
Questa cosa mi molesta,
E.m' offende il tuo timor.

Pas, Ah Lisetta, senti, senti,
Che fa tristi, e fa scontenti
Il sospetto traditor.

Lis. Io non son di te nemica,

Ma pavento che si dica

Che ho creduto a un mentitor.

(1800) e lambi.

Tutti.

Oh che tuoni! Oh che spavento!
A tremar il cor mi sento,
E le gambe dal timor.

Gio. Senti, senti abbajar i levreri. (allegro. Galoppare si sente i destrieri.

Gis. Odi il suono de' corni da caccia.

Lis. Presto andiamo che pioggia minaccia.

Lis. Presto andiamo che pioggia minaccia.

A Le del vento s'acctesce il furor. (tuoni e lampi.
Gia. I cacciatori strillano.
Gio. La caccia si disperde.

Fas. La caccia si confonde.

Gia. E l'eco che risponde

Lis. Corbella i cacciator.

or. (tuoni e lampi erescono .

93

Salva, salva
Cos'è questo?
Presto, presto
Via di quà.
Pai. Alla capanna mia
Venite in compág

Venite in compagnia.

Lis. Andiamo a ricovrarci.

Gia. E là per consolarci

Noi parletem d'amor.

Tutti.

Amor può serenare
Le cose più funeste,
Amor fra le tempeste
Può rallegrare il cor .
Che fulmini, che ruoni!
Amor non ha spavento;
Il cuore è ognor contento
In compagnia d'amor.

( parteno.

Fine dell' Atto primo .

## ATTO SECONDO.

### SCENAPRIMA.

Bosco con collina praticabile ed arbori isolati. Continua la scena oscura come nella fine dell'atto primo, oscura però in maniera che. si vedano i personaggi.

Giorgio da una parte. Pascale dall'altra, ambidue collo schioppo con bajonesta in canna, non conoscendosi fra di lero.

Gio. Hi va là s Pas. Chi va là? Gio. Alto là. Pas. Ferma là. Gio. Se ti trovo. Pas. Se ti prendo. Gio. Tu sei morto . Pas. Ti distendo. Gie. Di fuggirmi non sperar . P45. Non potrai di qua scampar. Gio. Chi va là ? Pas. Ferma là . (s'incontrano. Gio. Pascale . Pas. Giorgio. Gio. Siete voi ? Pas. Son io. Gio. Voi avete arrischiato Di restare ammazzato. Pas. Per mia fe, Voi avete arrischiato più di me.

Ma

Ma che fate voi qui? Non vi fidate

Di me, de'miei compagni?

Gio, Ho accompagnato

Giannina à casa sua con mia sorella.

Pas, E Lisetta ancor ella

Al mulin di Giannina?

Gio.

Sì; pregato

M'han tutte due di stare in compagnia.

Passeranno la notte in allegria.

Pas. Lisetta è la migliore

Ragazzina del mondo. Ella ha proposito. Voi, per vostra bontà, mi asete detto, Che all'amor che ho per essa

Non sarete contrario, e vi protesto ...

Gio. Or non è tempo di parlar di questo .

Si è dispersa la éaccia . Il re medesmo Dicon che si è smarrito, e se per sorre Ritrovassi Milord perduto, errante, Lo vorrei confinar frà queste piante.

Pas. Lontano ancora il calpestio si sente.

Gio. Voi colla vostra gente Andate verso la montagna. Io resto

Alla collina intorno
Colle mie guardie sin che arriva il giorno.
(s'incamminano per partire uno da una parte, l'al(tro dall' altra. Giorgio prende un albero isolato per

Gio. Chi va là? Pas. Chi va là?

Gio. Ferma là.

Pas, Ferma la.

Gio. Non si muove.

Pas, Chi sarà?

Gio. Niente, niente;

Ella è una pianta,

( un tionio .

Pas. È una grande oscurità. Gio. Voi andate per di là.

Io men vado per di qua. Io men vado per di qua. Voi andate per di là.

Gio. Chi va là?

Pas.

Pas. Chi va là?

à 2 È una grande oscurità.

(partone.

## S C E N A IL

Il re discende dalla collina con la spada in mano, che gli serve di guida.

L'orchestra accompagna la sua discesa.

Re Nelice ... Io son perduto ...
Në sö dove ... avanzi il pië ...
Senza scorta, senz' ajuto
Che mi giova l'esser re?
Ah in sì fatal momento
Veggio quanto si accosta
Al più vil de mortali un re possente.

Non va un monarca esente Dal timor, dal dolor; finche sul trono Siede il sovrano, ai sudditi prevale; Quando è solo in un bosco, agli altri è uguale.

#### SCENA III.

Giorgio, ed il suddetto.

Gio. Ho inteso qualchedun.

Re Qualcun s'avanza.

Gio. Chi va là? Chi va là?

Re

Chi siete?

Re Son io.

Gio.
Re Son' io . Non intendete?

(con alterezza,

Gio. Io, io; quest' io Non sarà il vostro nome.

Non sarà il vostro nome. Vuo sapere chi siete e dove andate.

Re In guisa mi parlate

Troppo nuova per me. Chi siete voi à Gio. Guardacaccia del re. Della foresta Inspettor principale;

E uso con voi l'autorità reale .

Re Mi convien rispettarla. Ebbene, io sono Un amico...

Gio. Che amico ? io non accetto Per amici color che non conosco . Cosa fate a quest' ora in questo bosco ?

Re (Affidar non ardisco a un sconosciuto
Il grado mio.) Son'uno (da se.

Del seguito del re.

Suo corrigiano ?

Re Suo cortigian.

Gio. Per bacco !

Me ne sono avveduto

A quel nome d'amico. I cortigiani

Sono amici sinceri . (con ironia Re Per gl'incerti sentieri

Smarrito io son della foresta oscura. Gio. E morite mi par dalla paura.

Non avete cavallo?

Re Il mio destriere

Cadde dal monte al pian precipitato.

Gio. Può darsi; ho ritrovato

Un cavallo spirante in sù la strada.

Ma cosa avete in mano?

Re È la mia spada Sulla quale mi appoggio.

Gio. Datela qui ; tenete,

Meglio sul mio baston vi appoggiatete.

(gli dà il bastone, e prende la spada.

(Non mi fido.)

Re (Conviene Acchetarsi e soffrir .)

( da se .

Gio. Ma dite un poco;

Dove pensate andat?

Re Vi pregherei

Di condurmi a Scerud.

Gio. Io ? Questa notte?

Con questa oscurità? Per quest' arena?

Con questa oscurità? Per quest arcua;
A tre leghe lontan? No, perdonare.
Ma compassion mi fate;
Vi credo galant'uom, malgrado al nome
D'amico e cortigian; se voi volete
Abbreviat il cammino,

Abbreviar il cammino, Condurovvi a un mulin che è qui vicino. Re Bene; l'accetterò.

Gio. Farò trovarvi

Domattina un caval: lo pagherete,
E vi farò scortar dove volete.

Re Voi verrete con me ?

Gio.

No, certamente.

Non mi distaccherei di quì lontano,

Se non mel comandasse il mio sovrano.

Re Non ho nulla che dire.

Gio Andiam. Credete

Che alla caccia domani il re ritorni?

Re No: il re non caccierà per vari giorni.

Re No: il re non cacciera per vari giorni Gio. Cosa sapete voi?

Re Ne son sicuro.

Gio.

Gio. Voi conoscete il re?

Re Si, lo conosco. Gio. Dicono ch'ei sia buon.

Re Mi par di si.

Gio, Oh se la sorte un di Fà ch'io possa vederlo!...

Oh se arrivo a parlargli!...
Re Che votreste?

Gio, Una grazia ho a dimandargli

Figurate - che voi siate
Per esempio il nostro re.
Se venissi a querelarmi
D'un milord che m' ha insultato,
Potrei essere ascoltato?
O fareste licenziarmi
Senza intendere il perchè?

Re Se il sovrano conosceste

Tal di lui non pensareste: Così ingiusto egli non è.

Gio. Voglio creder ch' ci sia buono, Ma di lui d'intorno sono Tanti tristi cortigiani

Che dispor non può da se. (Ecco quì il primier momento Che da un labbro dir io sento

Verità che sa per me.)

Gio. Date a me la vostra mano.

Re

Camminando piano piano, Vi dirò chi sia quell'uomo, Quel milordo senza fè. Mi parete un galant'uomo;

Meritate d'esser Re.

(partono

#### S C E N A IV.

Miledi sola.

Isera sfortunata,
Da tutti abbandonata. I servi miei
Non vedo e non ascolto;
Tetro cammino e folto
M'arresta ad ogni passo
Nè trovo almen per tiposarmi un sasso.
Ah ingrano Fidelingh, per tua cagione
Sonq agli insulti esposta
Di perverso destino i... Oh Dei! mi sembra
Tacito calpestio sentir non lungi.
Tutto mi rende pavida e tremante.
Celerò il mio timor fra queste piante,
(si spincentra nul bosco.

#### S C E N A V

Interno del bosco,

Milord, Ricardo, e Miledi ritirata.

Mil. EHi, Ricardo.

(Riccardo alla dritta ed (il milerd alla sinistra.

Rie. Milord

Mil. Non vi staccate. Stiamo uniti. L' un l'altro

Ci potremo ajutate.

Ric. Ahi! (mostra quasi di cadere.

Mil. Cos' è stato?

Kir. La radice di un albero

Quasi mi fè cader.

Mil.

( da se .

Mil. Gran notte oscura !
Mile.(La sorte mi procura

Un incontro all'amore, o alla vendetta.)

(da se fra gli alberi a Mil. Perdo la notte e la Giannina aspetta.

Mile.( Petfido!)

Ric. E che credete

Di Miledi sarà? S'ella perduta

Fosse qual noi nel bosco ?

Mil. Un mal cercato

Non merita pietà. Se un tale affanno Procurato ha da se, direi: suo danno,

Mile.Sì, mio danno, crudeli (esce e si fa sensire accostandosi; Mil. Cieli!

Ric. Che sento:

Mile E tua colpa, è mio danno il mio tormento.

Mil. E che fate voi quì?

Mile, Son qui, spietato,

L'ingiustizia a sentir di un cuote ingrato;

Mil. (Ricardo.) (sotto voce chiamandolo,

Ric. (Eccomi qui.)

(Partiam. La mano. (piano a (Ricardo; crede di prender lui per la mano, e (prende quella di Miledi.

Datemi. Andiamo via .)

Mile. Ferma ; inumano ;

Di qui non partirai . (le ferma per il braccio col(la mano sinistra .

Mil. (Barbaro fato!) (da se.,
Ric. (Oh l'amico davvero è imbarazzato.) (da se.,
Mil. Che volete da me? (a Miledi e

Mile. Che volete da me? (a Miled Mile. Vuò che la fede Serbi che mi giurasti, o che tu mora.

Mil. In un bosco? All'oscuro? Ed a quest'ora?

G 3 Mile.

Mile Non schernirmi, crudel. Con questo stile .

Vendicarmi saprò. (impugna uno stile.

Mil.

Come! Fermate.

Ric. Fermate
Mile Invan vi lusingate

Disarmar la mia destra, Il mio futore Resistere saprà.

### S C E N A VI.

Pascale con lanterna accesa, poi molte guardio armate di fusili, con baionetta, le quali escono a tempo da lui chiamate e detti.

Pas. CHi ya là, chi va là?

Milc. (Misera me!) (da'so in. (timorita, scostandosi un poco.

Ric. (La guardia . Rispondiamo.) (piano al Milord . Mil. (No; la guardia è una sola e in due noi siamo. Difenderci convien.) (mette mano alla spada. Ric. Come volete . (mette mano alla spada.

Pas. Chi va là? chi valà? Non rispondete? Fuori guardie, ed attaccate

Circondate, - ed arrestate

Chi resistere vorrà.

(escono le guardie, ed attaccane il milord, e (Riccardo, che difendendesi, entrano fra le sce-(ne seguitati dalle stesse guardie.

Voi siete? (trovando Miledi, alza la (lanterna e la guarda.

Mile, Pas. Un' infelice.

A quest'ora a voi non lice
Passeggiare per di quà.

Perdonate, ma lasciate,

Che

ATTO SECONDO.

Che con tutta civiltà Vi conduca via di quà. (le dà i

(le dà mano.

102

### CENA VII.

Riccardo ed il milord fra te guardie, e detti.

Pas. AH, ah, voi siete presi.
Bravi, signori miei, me ne consolo.
Guidateli ambidue dove sapete. (alle guardie.
Ma voù veder chi siete. (alza la lanterna.
Ah milord Fidelingh, mi spiace assai
Della vostra disdetta.

Giannina è nel castello che vi aspetta.

Mile.Va, perfido, spergiuro... (a milord. Mil. Olà, son stanco

Gl'insulti tollerar di un vil ministro,
Di una femmina ardita.
Perder poss'io la vita,
Ma non soffrir in pace
Una donna insolente, un servo audace.
Può minacciar il fato
Stragi, ruine e morte,

Ma un' anima ch' è forte Tremar non si vedrà. Quel che mi fa dispetto, Quel che mi move a sdegno, È un derisote indegno, È garrula beltà.

( parte con Riccardo fra le guardie .

Miledi , Pascale e guardie .

Fat. L'Rendeteri di ciò, signora mia.

La parte vostra, lo prenderò la mia. (a Miledi.

Mile II linguaggio intendeste
Di un barbaro, infedel! Tratta in tal guisa
Quella che un di chiamava
Suo conforto, suo ben.

Pat. Non vi affitggete;

Sola in tale destin voi non sarcte.

Per tutto ove son stato
Sentito ho a dir così:

Il tal mi ha abbandonato;

Il tale mi tradi.

Ma s'egli vi abbandona
Fate voi pur così.

Voi siete troppo buona, E tutto il mal stà qui. (parte e fa cenno partendo alle guardie, che ecor-(tino Miledi.

## S C E N A 12 Miledi e guardie.

Mile. AH che per mia sventura

Serbo un cuor troppo fido, e se l'amore
Mi ha legato una volta

Spero invan, fin ch' io vivo, andar disciolta!

Ma per chi tanta fè! Per un ingrato!

Per un che mi deride,

Che mi alletta, m' incanta e poi m' uccide?

O cuor

O cuor, più nero ancora
Di quest' ortida notte! Alma fetina
Più degli abitator della foresta!
Che più sperar mi resta
Da te, dall'odio too, dalla mia sorte!
Viver in pene, o accelerar mia morte.
Fra l'ortor di queste selve,

Fra l'orror di queste selve, Vieni, o morte, al seno mio. Nò capace, non son'io Tanti affanni a tollerar.

Se la vita è un bel tesoro

Per chi gode amor e pace,

È la morte il sol ristoro

Di chi è nato a sospirar.

(parte colle (guardie

## S. C. E. N. A. X.

Cortile di Giannina plantato d'alberi che da una parte introduce alla casa, e dall'altra al mulino, per via di un piccolo ponte levatojo. Giannina, venendo dal mulino passa il ponte e si avanza; pei Lisetta.

Gia. Bella cosa è il vedere un mulino Macinare di notte e di giorno, E girando, girando d'intorno Separare la crusca dal fior.

S'un mulino vi fosse de'euori, E di vizi, e di belle virrà, La farina sarebbe pochina, E la crusca sarebbe assai più.

Codi è. Se per esempio Il euor di Giorgio e quello di milordo Nel mullino gettati.

Fos-

Fossero macinati;
Un, farina daria candida e pura,
L'altro in crusca andarebbe arida e dura,
L'iscetta. (chiamma alla pora dalla essa.,
Lis. Eccomi qui (serrende dalla pora)

Gia. Non torna afcora Giorgio dalla foresta?

Lis. Io sono in pena

Niente meno che voi .

Gia. Se ci patite .

Coricarvi potete a piacer vostro.

Lis. Nò, nò, s' egli non vien, non vado a letto,

Gia. Anch' io fino a doman veglio e l'aspetto.

Lis. Ma facciam qualche cosa .

Gia, Lavoriamo,

Lis. Lavoriam se volete, e in un cantiamo.

(si messono a sedere, cavano dalle loro borse il

Cloro lavoro, lavorano e cantano.

L'amore è dolce cosa, a dir io sento,

Ma qualche volta ci può far del male. La figlia deve star con l'occhio attento; Che quando è fatta il sospirar non vale. Amor da prima rende il cuor contento,

Gis. Amor da prima rende il cuor contento,
E poi la piaga sua si fa mortale,
Fuggite, donne, amor quando diletta
Che non lo fugge più, chi troppo aspetta.

Fugga amore-chi amore paventa;
Son contenta-d'averlo nel core

Che l'ardore piacere mi dà. Gia. Han battuto mi par,

Lis. Vado a vedere. (s' alza e (corre alla porta, che dà sulla strada. Gia. Amor mi fa piacere.

Gis. Amor mi fa piacere.

L'amor di Giorgio mio mi sembra bello.

Lis. Giannina, è mio fratello;

Ma

Ma seco in compagnia

Evvi un signore che non sò chi sia.

Gia. Un signor è con lui? (si alza e mette via il

S C E N A XI.

Il re, Giorgio e le suddette.

Gie. Son qui, Giannina.

Scusate, se ho condotto

Un galant' uom ch' io stesso non conosco L' ho trovato nel bosco,

Mi ha fatto compassione; E l'ho condotto qui.

Gia. Siete padrone.

Gio. Signore, io vi presento

Giannina molinara,

Che mia sposa sarà. (al re. Re Gentile e bella . (a Gia.

(con gravità; la quale gli fa una riverenza. Lis, Ed io sono di Giorgio la sorella. (gli fa una ri-

(verenza.

Re Vezzosetta e gentil non men di lei.

(come sopra a Lisetta.)

Gio. Vostra madre dov'è! (a Giannina.)

Gio. Vostra madre dov'è?
Gio. Povera vecchia!

Se n'è andata al riposo. Gio. Veramente non oso;

Ma pregarvi vorrei... (a Giannina.

Gia. Che far io posso?

Comandatemi pur .

Gio. Non ho cenato;

E questo gentil'uomo, Ch' è un di quelli del seguito del re,

Ha

Ha appetito, ered'io, non men di me.

Re (La cosa è singolar.) (da se à
Gia. Sì, volontieri,
Vi darò di buon cuore

Vi darò di buon cuote
Quello che ci sarà.
Questo buon cavalier perdonerà, (al re con una
(riverenza.

Lis. Perdonerà la nostra povertà. (al re con una ri-(verenza, Gio. Ehi, è amico del re. (a Gio.) Non è egli vero?

Re Verissimo.

Gib. Gil ho detto
L'istoria di milord, che ci ha insultato;
E meco si è impegnato
D'impetrarei dal re buona giustizia. (a Gia.
E vero? (al re.

Re È ver . Gia. Credete

Che il re farà giustizia? (al re-

Gis. E ch' ei la sappia far?

Ne dubitate?

Re

Offia, Caro signor, scusate:

Mi han detto che alla corte
Tre chiavi apron le porte:
1 oro, l'adulazione e la bellezza.
Io non sò d'esser bella,
Io sono poverella,
Adulare non sò con le persone,
Dunque fatene voi la conclusione.

Re (Un caso tal credo non si sia dato.
Così vero ad un re mai fu parlato.)

Gio. Via, Giannina, spicciatevi; Quel povero signore,

Ch' al-

Ch'alla caccia col re sin' ora è stato Senz'altro è bisognoso

Di ristoro, di quiete, e di riposo.

Gia. Io non sò concepire

Come gli uomini ch' han qualch' intelletto ,
Vogliano affaticarsi a bel diletto .

Sopra tutto la caccia

Detestabil mi sembra, e vi avvertisco, Se siete mio marito,

Che non vi venga mai questo prurito.
Una cosa-fastidiosa

È un marito cacciator. Ei si leva innanzi dì

E la moglie resta lì.
Fa l'amor col suo cavallo,

Il suo cane lo diletta, E la moglie, poveretta...

E la moglie resta lì.

Corre, corre, vola, vola, Trova il cervo e si consola. Tippe, tuppe tutto il di.

E la sera stanco e lasso Non è buon da fare un passo; Va a trovare il nuovo dì,

E la moglie resta lì.

C E N A XII.

Il re, Giorgio e Lisetta.

Gio. Cosa dite, signor, dell'allegria,
Del bel talento di Giannina mia?
Ro Unisce alla bellezza
Una briosa natural vivezza.

Gio-

Gio. Presto, Lisetta, andate

Giannina ad ajutar .

Lis.

Con sua licenza. (fa una riverenza al re.

Gio. Spicciatevi. ( a Lis. Lis. So anch'io la convenienza, (a Gio. e parte.

S C E N A XIII.

Il re e Giorgio .

Gio. SEdete; accomodatevi.

(lo fa sedere vicino alla scena alla sinistra. Sarete stanco e sono stanco anch'io. (siede alla dritta. Questo è il mio gran piacer. Fo il mio dovere.

Questo e il mio gran piacer. Fo il mio dovere.
Tutto il giorno fatico, e poi la sera,
In casa di Giannina, oppur da me,
Mangio, godo, e riposo come un re.

(si stende su la sedia.
Re (Vera felicità!)

... ( , , , , , , , ,

### S C E N A X I V

Giannina e Lisetta che portano la tavola con tutto il bisogno per la cena e detti.

Gio.

BRAVE TAGAZZE!

La tavola accostate. (mestono la tavola fra il re
(e Giorgio.

Mangierete un boccon se vi degnate.

Re Non è il costume mio

La seta di cenar.

Gis

Gio.

Mangierò io .

Scommetto che alla corte, Ai gran banchetti del sovrano augusto,

Non vedrete a mangiar si di buon gusto.

Re (Credo che dica il vero.) (da se de l'accordinate de l'accordina

Gia.

Del prosciutto, del pane, e del buon vino.

Noi abbiàmo cenato; Servitevi voi due. Mangi, signore. ( 4)

Re Grazie, fanciulla mia.

Lis. Mangi almeno un boccon per compagnia. (al re.

Re Vi ringrazio, non posso.

Ecco il bicchier, tenete: (al re bicchier, e le presenta al re. Bevete ancora voi. (alle denne.) Beviamo tutti.

(v. rsa il vino in tre bicchieri, ne dà uno per una, (alle, donne, e l'altro per se.

Beviamo alla salute Del re

Re Con gran piacere; Viva il re.

(beve.

Gia. A 3 Viva il re.

Lis.

· (bevono.

Gio. Vada il bicchiere.

(getta via il bicchiere .

Gia. Oh il bicchier mi dispiace!

Il re non lo sapra,

E quando il sappia, non lo pagherà. (a Giorgio. Re Fate conto che il re l'abbia saputo,

E in nome suo, per segno Di vero aggradimento,

Pre-

Pregovi di accettar...

(tira fuori una borsa, e l'offre a Gian. No, no, signore,

( a Gian.

(al re .

Gio.

Lis.

Pregovi per favore. Rimettete la borsa; siamo gente Povera, ma onorata. Dei bicchieti

Povera, ma onorata. Dei bicchiet Ne abbiamo a sufficienza. Giannina, con licenza,

Vado a prenderne uno, e torno quà. Vi ringrazio singnor; troppa bontà.

In questo mondo fra li signori Vi son due sorte di pagatori. Chi paga poco fa un ingiustizia,

Ma chi da troppo lo fa a malizia. Voi mi capite, voi m'intendete, Voi lo sapete-meglio di me. Un borson d'oro per un bicchiere?

Che generoso buon cavaliere!
In questa casa, patrone mio,
Quel che si rompe lo pago io.
Sono onorato-son delicato,
Quant' esser possa lo stesso re.

4 T V 1 T V

# Il re, Giannina e Lisetta.

N. Anderebbe il sospetto in abbandono, S'ei conoscesse il donatore e il dono. Lis Scusatelo, signore.

Lis Scusatelo, signore. (al re.
Gia. Egli ha paura...
Si ricorda milord ... (al re.

Si ricorda milord ...

Vi è differenza . (a Gian.

Milord avea delle intenzion cattive,

1 avea delle intenzion cattive, E, per E per esempio questo buon signore Dona senza malizia e di buon core.

Re Così è , Sdegnareste

Voi di accettat? ... ( a Lis, offerendole la horsa . Gin. Scusate.

Una fanciulla non riceve in dono ... (al re.
Lis. Scusate voi. Così incivil non sono . (a Gia.

Re Tenete. (dà la borsa a Lisetta. Lis. Obbligatissima. (riceve la borsa.

Gia. Bella cosal
Lis. Eh tacete

Penso a farmi la dote.

Questa è una provvidenza

Che non macchia l'onor, ne l'innocenza. (a Gia.

Sarebbe uno sproposito

L' offerta ricusar. (a Gian.
Signore, obbligatissima

Del vostro buon amor. (al re.
La cosa è innocentissima

Nessun mi può tacciar. (a Gian-Il ciel vi renda merito,

Voi siete di buon cor. (al re. Nol dite a mio fratello

Che mi potria sgridar. (a Gia.
(Vuò andarmene bel bello

La borsa a rinserrar.) (da se s (parte correndo verso il mulino, passando il ponte :

## TIA IL RE ALLA CACCIA.

#### S C E N A XVL

Il re, e Giannina, pei Giorgio, poi Lisetta.

Gia. Scusatela, vi prego.

Re Ah se sapeste

Qual piacere mi reca Veder senz'alcun velo L'innocenza, il candor; mirar sul labbro

La verità, non da malizia involta!

Ah sì, questa è per me la prima volta.

Gio. Ecco un altro bicchiere. (lo messe su la savola.
Lisetta dov' è andata?
Sola vi ha abbandonata? (a Giun.

Gis. E che temete? Gis. Nulla.

(guardando il re bruscamente, e mostrando (il suo dispiacere di vederla sola.

Re Amico, chi io sia voi non sapete.

Subito ch' ei verra,
Voi potrete partir per la città.

(al re bruscamente.

Re Ben volontier.

Lis. (viene correndo dalla parte del mulino.

Fratello,

Vengono qui le guardie, ed ho veduto, Che hanno due prigionier.

( affannata e paurosa : Saranno genti .

Gio.
/ Nel bosco ritrovate.

Presto; di qui la tavola levate.

Due

#### ATTO SECONDO: 111

Due paesani pertano via la tavola. Giannie na e Liestra si mestono dalla parte del re; ceprendelo in maniera che que: che arrivano, non lo possane veder ceit presto. Giorgie resta vicino a Giannina, ed anch' egii copra il re; come sepra.

#### S C E N A XVII.

Pascale colle guardie, conducendo fra i fucili cen bajenetta in canna, milord Fidelingh e Ricardo.

Pas. Eco, abbiamo arrestato ...

Gia. (Milord! Povera me!) (fugge e si nassonale. Pas. Questi due, che vedete e il terzo poi ...

Gio. Ah milord, siete voi?

Mil. Sei tu, villano indegno,

Che mi hai fatto arrestar?

Gio. Siete voi quello

Che ha nascosto Giannina?

Mil. Sì, Giannina È in mio poter; sappilo a tuo dispetto.

Ne sì tosto uscirà fuor del mio tetto . Gio. Bravo , me ne consolo. (ridendo .

Gio. Bravo, me ne consolo. (ridendo Mil. E dell'insulto

Mi pagherai, che fer le guardie a me.

Ric. Ah milord, ah milord, ecco là il re.

Tutti restame attoniti, e si fanne indietro. Il

te s'alza, e seriosamente passa nel mezzo;

Giorgio mortificato s'inchima. Lisatta si copre

Giorgio mortificato l'inchina. Lisetta si copre il viso e fa delle riverenze, Milord si ritira un poco per rispette. Ricardo passo vis-H 2 cino

ra a cmo

cino al re, fra lui e Milord. Pascale fa schierare le guardie, e si mette alla testa; Giannina è nascosta.

Ric. Sire , la maestà vostra

Ci fe' viver in pena.

Ah sire, sire,

Vi domando perdon . (si getta in ginocchio.

Lis. Serva umilissima...
Di vostra maestà...

(tremando e facendo la riverenza.

Sì, buona gente.

Re Sì, buona gente.

Alzatevi. (a Gio.

Gio. (Oh fortuna!) (si alza e bacia il lem-

( bo dell' abito del re:

E voi, milord,

Che dite sul proposito

Della giovin rapita?

Mil. Sire, io credo,

Di vostra maestà.

Gio. Sire ... (raccomandandesi,
(contro milord con collera.

Re Tacete . ( a Giorgio cho ( s' inchina , fremendo ,

Dite la verità. (a Milord. Mil. Dirò, signore...

È una vil molinara, è un'infelice, Che volca quell'indegno ... (Giorgio freme.

Olà, pensate
Chi vi ascolta al presente e a chi parlate.
( a Milord.

Mil. Una che ho preso alfine
A protegger, signor, perchè volca
Giorgio violentemente,
Suo malgrado sposarla, e non conviene...

# ATTO SECONDO.

Cis. Non è vero, signor; Giorgio è il mio bene. (esce da dove era, e corre a piedi del re. Mil. (Oh cieli!) Or che direte? ( & Milord. Mil, Sire, la maestà vostra Spero mi renderà quella giustizia... Re Basta così, Per ora Lo conducan le guardie in sicurezza.

Mil. (Precipizio dell'uomo è la bellezza.) (da se . ( parte con delle guardie .

Rie, Sire, a parte io non sono ...

Ite voi pure . ( a Ricardo .

Ric, lo detesto milord e lo condanno . ( al re. (Mi associai con milord per mio malanno.) (da se, (parte con le guardie.

Gio. Sire, perdon, perdono. Cieli! Son fuor di me . (confuso e tremante.

Senza saper ragiono, Non vi è malizia in me. Lis. Sire, fo riverenza, (fa varia riverenza.

Sire, a vostra eccellenza. Sire, vostra maestà Spero perdonerà

Pas. Sire, siam tutti pronti Al suo real cospetto. Sire, con buon rispetto,

Il suo cavallo è quà, Gis. Sire, alle nostre nozze Voglio invitarvi atdita; Fate che sia compita Tanta felicità,

SI, l'innocente invito Ben volontieri accetto, H :

Gen-

Gente che serba in petto Vera sincerità.

Gia.

Gio.

Lis.

Viva il re giusto e buono,

Viva la sua bontà.

Lis. Viva la sua bonta.

Pas. (con trasporto di allegrezza.

Noi domandiam perdono (con altre
(tuone, ciò con sommissione e rispetto.

A vostra maestà.

Re. Giorgio, la spada mia. Gio. Che ? Volete andar via?

Re La spada vi domando.

Gio. Subito, sì signore ...

Subito, sì signore ...
. Sire, immediatamente ...

Maestà, subitamente; Che grazia, che favore! Che bell'onor per me,

Di dar la spada al re!

(Va in casa a prender la spada.
Gia. Ed io potrò vantare

Un re per mio compare.

Lis. Ed io, che un re mi ha dato Un pochettin di dote.

Pas. Ed io che accompagnato
Avrollo alla città.

Gia.
Lis. Maggior fortuna al mondo
Di questa non si dà.

Pas. (viene colla spada, e la presenta al re, con (una gran riverenza,

Ecco la spada, o site.

Re La spada mia prendete; la prende e subi(te la torna a dar a Giorgio,

E nobile voi siete Fatto per man del re.

Gio.

```
ATTO SECONDO.
                                                 119
           La nobiltade a me?
 Gio.
                                               ( allegro .
           A noi la nobiltà?
 Gis.
                                              ( allegra .
 Lis.
           Sire, son sua sorella,
              Per me ve ne sarà?
           E il povero Pascale
Pas.
             Guardiano resterà?
           Tutti un re grato e giusto,
Re
             Beneficar saprà.
                                          ( seriosamente .
Gia.
Lis.
           Che grazia, che fortuna,
Gio.
             Che gran felicità!
Pas.
        (Giannina canta e si move con trasporto d'alle-
           grezza .)
Gia.
          Oh sposo dilettissimo,
                             (a Giorgio abbracciandolo.
             Son piena d'allegrezza!
             Cognata mia carissima ...
                             ( a Lisetta abbracciandola .
             Che bella contentezza!...
            . Pascal son fuor di me.
                             ( a Pascal abbracciandolo .
             Son fuor di me, signore ...
             Ma sento che il rossore ...
              (vorrebbe abbracciar il re e si trattiene.
             Pericolo non v'è.
Re
          La verità del cuore
             È quel che piace a me.
             Che grazia! Che fortuna!
Gia.
             Siam nati in buona luna,
Lis.
             E viva un re clemente
Gio.
```

Che è pieno di bontà.

Pas.

Tutti .

Oh giorno fortunato!
Oh giorno di clemenza!
Trionfa l'innocenza,
Trionfa l' onestà.

Fine dell' atto secondo .

# ATTO TERZO.

#### PRIMA. SCENA

Recinto ombroso che introduco nel bosco. Il ro a sedere con guardie , poi Pascale .

Re ULà, venga il primiero Conduttor delle guardie, Che arrestar questa notte i prigionieri . (una guardia ricove l'ordine e parte, Sarò elemente con milord, ma intendo Ch' egli renda giustizia Alla vedova offesa. Ei doppiamente Errato ha per amor; delle due colpe Una ne emendi, ed il perdono ottenga, Ma sia sincero ed a mentir non venga. Pas, Site ... ( distante : Re Accostati . B vero Che oltre i due prigionieri

Una donna fermasti?

Pas, Si, maestà ... ( con riverenza .

Pas. Non lo sò, maestà.

(con riverenza.

L'ho trovata nel bosco . Re E Miledi ?

Pas. Re

Or la conosco. Fa che a me venga.

Pas. Subito, maestà. (in atto di partire poi si ferma. Vostra maestà saprà, Ch' io sempre in vita mia Ho fatto il mio dover .

Re Lo sò, Pas. Ch' io son la stessa fedeltà,

Ai comandi di vostra maestà.

Re La donna.

Pas. Immantinente ...

(in atto di partire , poi torna ...

Non domando niente, Non sono così ardito,

Ma vostra maestà, Per sua real bontà mi aveva date

Re

Pas. Grazie a vostra maestà. Re Fà che a me venga

Miledi.

Pas. Vado subito. (va un poco e torna.

Sire, maestà, non dubito

Ch' ella non sia informata
Di quel poco ch' io so; ma, per esempio

Con licenza di vostra maestà, Le dirò le mie poche abilità.

Per esempio, l'esercizio
Lo sò fare e comandar;
Per la penna, per esempio,
Scriver bene e conteggiar,
Sò sommar, e sò sottrar;
Sò partir, moltiplicar.

Sò partir, moltiplicar.

Per esempio, son capace
Una casa regolar,
L capace, per esempio,
Una piazza a governar. (s. inchina e parte.

Take To when all

#### CENAI

#### Il re poi Ricardo .

Re P. Er esempio, costui È un catattere nuovo agli occhi miei. Non mancano a un regnante
I piaceri, egli è ver, ma confinato
Nella regal sua sede,
Il puì bello del mondo un' re non vede.
Rie, Sire, perdon vi chiedo,
Se presentarmi ardisco...

Re Veramente
Ordinario non è che un reo s'avanzi
Non condotto, e non chiesto al rege innanzi
Rie. Ma, signor, non ho parte

Del milord nella colpa.

Re Éver, non siete
Reo come lui, di forsenanti amori:
Ma innocente non è chi ha resistito
La notte, in mezzo al bosco;
Alle guardie reali. Io stesso; io stesso,
Creduto ho di devermi
Rassegnare alla legge. Ho rispettato
Il regio nome. Al pubblici decreti
Pensa sottrasti fuvano
Il vassallo, il ministro, ed il sovrano.
Ric. È vero, è ver i la compagnia, il consiglio...

Vi domando perdon.

Voi lo sapete

Se alla pietà piucchè al rigor son pronto.

Scuso la prima colpa e vi perdono.

Ric. Grazie a tanta bontà...

Gli strani eventi
Della notte passata a, il ver piacere,
Ch'ebbi dagl'innocenti
Ospiti miei, m'invita
Marche a donar d'aggradimento e gioja.
Presiederò alle nozze
Di Giannina e di Giorgio, è mia intenzione
(Per quanto il luogo ove ora siam permette)
L'appatato formar lieto e pomposo.
Sulla vostra condotta i om ir rjoso.

Ris. Adempirò con zelo L'ordine del mio re, Ma deh, signore, Al dolente milord la pietà vostra Non nieghi il suo favor.

Re L'ascoltero.
S'egli merta pietà, pietade avrò.

Egli è reo di quell'amore Ch' è il tiranno dei mortali, Che ferisce coi suoi strali Tanto il suddito che il re. La sua colpa ha la sorgente Dal diferro di natura, E l'etade ch' è immatura Si colpevole non è.

(parte.

#### S C E N A III,

Il re, poi Miledi.

Re S El difende l'amico, jo non condanno L'amicizia in Riccardo; anzi mi sembra Virtù non usitata e forestiera, Fra i cortigiani l'amicizia vera. Mile.Sire, alla pietà vostra...

Re

R. A me gia note

Son le vostre avventure e son disposto
A rendervi giustizia.

Ecco milord si avanza.

Mila: [M'agito fra il timore e la speranza.]

#### S C E N A IV.

#### Milord e detti.

Mil. Eccomi, sire, a' cenni vostri. E quale Re Vi approssimate al re? Caparbio ancora, O sommesso e pentito? Mil I falli miei Conosciuti ho, signor, fra i miei perigli. Li confesso è detesto, Eccomi in mezzo Di un giudice sovrano, Di un'offesa beltà. Pentito io sono. A voi chiedo clemenza, e a lei perdono. Mile, Grazia, grazia, signor; per me gli accordo Tutto il favore e gli error suoi mi scordo. Io la grazia soscrivo, e vi abbandono A quel-tenero amor, che facilmente Un pentito amator rende innocente.

#### SCENA V.

#### Milord e Miledi .

Mile Degno una sola prova
Può rendervi di me.

Mil. Chiedete, o bella,
Chiedete pur, non chiederete invano.

Mile Chiedo solo da voi la vostra mano.

Mil. E non il cor ?

Mile. Del core

Non mi lusingo ancor. Lo temo ancora Dubbioso, incerto e guadagnarlo aspetto Coll'uso, il tempo e il più sincero affetto.

Bastami il don per ora
Di quella man che adoro.
Questa sol grazia imploro;
Deh me l'accordi amor!

Mil. Tenero amor m'accende.
Vostra è, mio ben, la mano;
Ma la sperate invano,

Se ricusate il cor.

Mile. Arde per me quel core?

Mil. Si', ve lo giura amore .

Mile. Dunque la destra accetto.

Mil. Pegno d'eterno affetto. (si porgono la mano
a 2 Dolce penar che accese

Si fortunato ardor. (parteno.

## C E N A V L

#### Giannina poi Giorgio .

Gia, Son la sposa e son signora.

Che fortuna! Oh the piacer!

Ma non son contenta ancora,

Non è quieto il mio pensier.

L'esser nobile a che vale

Senza beni posseder?

E minestra senza sale

Nobiltà senza il poter.

Nobiltà senza il poter Gio. Giannina, allegramente. Il re, che per sua grazia

Nobile m' ha creato, Un feudo e dei poderi mi ha donato.

Gia. Buono, evviva; ora sono Pienamente contenta. Giorgio mio, Dal feudo, dai poderi,

Quanto avremo per anno? Gio. Quattro mille ghinee ci renderanno.

Gia, E poco. (dopo aver pensato un pochino.

Pare poco anche a me .

Gia. Poti

Potrem tenere

La carrozza? Gio. Non sò.

Come fanno le dame e i cavalieri?

Gio. M' informatò .

Gia. Se abbiamo D'andare alla città...

Gio. Non possiamo star bene e restar qua?

Gia

Gia. Qua? Fra questi villani? Vicina al mio mulino, ove son nata? No, mi voglio scordar quel che son stata.

Gio. Se andiamo a stare a Londra, Quattromila ghinee son poca cosa. Non sarem rispettati.

Gia. Siamo pur sfortunati .

Gio. Già m'aspetto,
Che la gente ci diea in su la faccia:
Ecco la mulinata e il capo-caccia.

Gia. Non ne dite di più, che mi vien male. Gia. Riechezza e nobiltà cosa ei vale?

Fin ehe siam stati poveri Siamo stati contenti.

Gia. E ver. Mi sento

Certa smania nel cor, ehe non mi laseia
Goder in pace questo ben che abbiamo.

Gia. Non sappiam, gioja mia, quel ehe vogliamo.

#### Lisetta e detti .

Lis. L'Ratello, vorrei dirvi una parola .

Gie. E che sì, ehe indovino Che eosa vi vuol dir?

Ditelo, amica,

E mi risparmierete la fatica.

Gio. Ebben, cosa volete?

(a Lisetta.

Gis. Ci scommetto,

Che con tutto, che siamo quel che siamo,

Ama aneora Paseale.

Lis. Oh sì, signora.

L'amo, lo bramo, e lo pretendo ancora.

Gio. Vergogna!

Gia,

Gia. Ur uomo vil!
Gia. Guardia del bosco!
Gia. La sorella di uno
Fatto signor da un re!
Gia. Che può sperare

Un nobile sontuoso sposalizio !

Gia. Dov'è la proprietà ?

Gio. Dov'è il giudizio?

Lis.

Oh cosperto della luna,
Me la fate ben montar.
Per un poco di fortuna
Non mi avrò da maritar è
Voglio quello che vogl'io.
Se son nobile ancor io
Posso dir e comandar.
E andero a pregar il re,
Che per far piacere a me,
Faccia nobile Pascale,
Ed il re non mi vuol male,
E mi guarda con bonta,

E a mio modo il re farà.

S C E N A VIII.

Giorgio e Giannina

Gis. Cuardate peculanza!
Gis. Che ardire! Che baldanza!
Gis. Soffiriere un cognato di tal sorte?
Gis. Che direbbe la corte?
Gis. Bisogna rimediare,
Gis. Cosa dobbiamo far?

Gis. Convien pensare,
Gis. Oh se avessi la forza
Di farlo mandar via!

11 re alla caccia. I Gia

Gia. Bisognerebbe; Che voi foste milord, ed io Miledi.

Gio. A quest'onor non giungeremo mai.

Gia. A questa cosa mi tormenta assai.

#### SCENAIX

Il re con due guardie e detti.

Gio. (Ecco il re.) (piano a Gia.

Qualche cosa di più.) (piano a Gior. Gio. (Si; tentiam di salire un po più in sù...)

( piano a Gian.

Che vuol dir? Mi sembrate

Mesti piecche contenti

Gio. Sire ... È vero ...

Gio. Ci faceste del ben ...

Gia. Ma il nostro stato...
Re Basta così . Narrato

Mi fit da chi v'ha inteso Cosa tale di voi, che mi ha sorpreso. Fin' or viveste in pace Senza soffrir necessitade alcuna, Ricchi sol di virtù, non di fortuna.

Or ch'io premiare intesi Quella moderazion che in voi mi piacque, Veggio, con mio cordoglio, Che la stessa vittù diventa orgoglio.

Sù via, godete in pace Il don di provvidenza, e nol pagate Al caro prezzo di desiri insani. Del mondo limitate

Son

Son le terre, i tesori, ed i domini, Ma il desire dell'uom non ha confini. Se rallentate il freno

All'appetito umano Saziar sperate invano L'avidità del cuor.' Se la fortuna istessa Vi conducesse al trono, Picciolo un cotal dono' Vi sembrerebbe ancor,

(parte .

#### SCENA X.

Giorgio e Giannina, poi Pascale.

Gio. Glannina! (mostrando la confu-

Gia. Giorgio mio!

Gio. Siam pazzi.

Gio, Hai sentito?

Gia. Ho sentito . Gio. E ben !

Gia, Che dici ?

Gio. En torniamo a goder. (con allegria.
Gia. Torniam felici. (con allegria.

Pas. Oh vi porto la nova, Che il re, per sua bontade e cortesia,

M' ha fatto capitan d'infanteria.

Gia. Me ne consolo.

Gio. E mia sorella

Sarà vostra consorte.

Pas. Salto dall'allegrezza. Oh caso! Oh sorte!

( parte ialiande e godendo,
I 2 SCE-

#### S C E N A XI.

#### Giorgio o Giannina.

Gie A Nche la mia Lisetta Sarà lieta e contenta. E che vogliamo Desiderar di più? Gio. Mi aveva preso La superbia pel ciuffo. Gia. L' ambizione Mi aveva avvelenato. Gio. Il re mi ha illuminato. Gia. Il re sa quel che dice . Gio. Ora sono contento. Gia, Or son felice. Gio. Sposina mia diletta Non sò bramar di più. La gioja mia perfetta, Idolo mio, sei tu. Gis. Sposino mio carino, Tu sei la mia dolcezza, E sopra ogni ricchezza Mi piace il tuo bel cor. Quel viso, quegli occhietti. Quei eari bei labretti Fan giubilare il cor. Gio. Staremo alla campagna. Godremo una cucagna, Gia. Alon; pensiamo un poco Vivendo in questo loco

Che vita s'ha da far.

In tutto, cara gioja, Ti voglio soddisfar.

Gio.

La mattina tardi a letto . Tel prometto.

Gis. E alla caccia, signor nò. Gio. Alla caccia non andrò . Gia. Che ci venga preparata

Gis. Gio.

Una buona cioccolata, Gio. Poi si vada a passeggiare. Gia. Ma tu dei venir con me . Gio. Sì, mia cara, ognor con te.

Gis. A buon' era a desinar, E poi dopo a riposar.

Gio. Ed in letto ci starò ... Gis. Ci starai fin che vorrò. Gio. Poi farem la merendina,

Gia. Una buona insalatina, Gio. Quattro fette di salame ?

Oh che gusto! oh che diletto! Gia. Oh che amabile progetto! A 2

Oh che gran felicità!

Gis. Poi a spasso. Gie. Fino a sera. Gia. Ma con me.

Gio. Ma con te. Gia. E a dormire presto, presto.

Sarò pronto, sarò lesto, Gio. GiA. Vita mia.

Gio. 0 2

Gioia mia. Bel piacer che si godrà! Felici augelletti,

Dei vostri diletti La parte migliore Speriam di goder. Amore perfetto, Perfetta innocenza,

1 3

Onesta licenza;

( partene .

#### SCENA ULTIMA.

Campagna vasta con alberetti piantati a disegno, adornati di corone di fiori . Da un lato il padiglione reale aperto, con sedia su due gradini a guisa di trono.

A suono di sinfonia precedono i cacciatori, e le guardie; poi viene il re, che va a sedere al suo posto, servito da Ricardo . Ballerini e ballerine a due, a due, nomo e donna, si avanzano, fanno il giro , passano davanti il re , s' inchinano , e vanno a schierarsi . Dopo di loro vengono Milord e Miledi tenendosi per mano, passano, s' inchinano al re, e si mettono al loro posto in piedi . Vengono istessamente Lisetta e Pascale , e fanno lo stesso , e per ultimo Giorgio e Giannina , che. eseguiscono la stessa cerimonia .

Cantano in cero i tre sposi e le tre spose.

Otto i reali auspici Scenda Imeneo ridente, E i nostri cuor felici Renda pietoso amor .

Le tre spose .

Ecco, mio dolce sposo, Eccovi il cuor, la mano,

I tre

# ATTO TERZO.

1 tre sposi .

Ecco, mia dolce sposa, Ecco la mano e il cor.

Tutti .

Balliamo unitamente.

Al re facciamo onor.

Evviva il re clemente,

Evviva il dio d'amor.

I personaggi restano in iscena. S'astacca enbito un ballo ossia una contradanza allegra contadinesca, sull'aria del coro; e con questo

Fine del dramma.

▲ AMO-

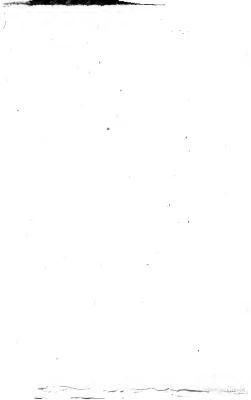

# AMORE ARTIGIANO.

DRAMMA

DI TRE ATTI PER MUSICA.

Rappresentato per la prima volta in Venezia il Carnovale dell'anno MDCCLXI, con musica del Lattilo.

# PERSONAGGI.

Madama COSTANZA cittadina vedova.

FABRIZIO suo cameriere.

EERNARDO vecchio calzolaro padre di
ROSINA satra.

ANGIOLINA cuffiata.
GIANNINO legnajuolo.
TITA fabro.
Scolare.
Garzoni.

Servitori .



# ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA.

Piazzetta con varie case e botteghe ancora chiuse.

Vedesi appena l'alba e a poco a poco si va rischierando., Rosima apre la finestra e si fa vodere, poi Angiolina fa lo stesso nell'abitazione sua di rimpetto a quella della Rosima, poi Giannino viene in istrada, suonando il chitarino e cantando.

Ros. Bella cosa gli è il vedere
Spuntar l'alba in sul mattino;
Ma se passa il mio Giannino,
Fugge l'alba e spunta il sol.

Ang.

Jang.

Ang. (Apre la finestra e si fa vedere:
Sorge l'alba, e sto a vedere

Far il sole il suo cammino, Ma dagli occhi di Giannino. Vinta è l'alba, e vinto è il sol.

Pria ch'io vada al mio lavoro,
 Deh vedessi il mio tesoro,

Den venesse il mio tesoro,

Den venesse il mio bel sol.

Gia. (col chitarrino si ferma a mez

Gia. (col chitarrino ii ferma a mezza la piazzerza, e suona e canta, addrizzando gli occhi ed il canto dalla parte di Roima.) Non posso riposar, non trovo loco, Cerco qualche ristoro alla frescura.

Ma dove i'vado porto meco il foco, Ed è il mantice mio fra quelle mura.

Ang. Giannino amabile,
Ros. Sei pur piacevole 1
Più caro giovane

Di te non c'è.

Gia. Oh s'io potessi rinfrescarmi un poco,

Non morirei dall'amorosa arsura:

Amore il tuo Giannin si raccomanda, Fagli vedere il sol da questa banda.

Ros. Giannino amabile,
Ang. Sei pur godibile!
Più caro giovane

Di te non c'è. Gis. Zitto . Parmi vedere,

Frà il chiarore dell'alba e delle stelle, La mia bella Rosina alla finestra,

La mia bella Rosina alla finestra.

Res. Eh ehm. (si fa sentire.

Gia. Eh ehm. (le corrisponde e si avvicina pian

Ang. Briccone! (piano.

Sen và dalla Rosina.
Più non cura di me. Eh chm. (si fa sensire.

Gia. ( Per bacco !

L' Angiolina mi vede; anch' ella è alzata.

Fingerò non vederla e non sentirla. ) Res. (Con Giannino colei non vuol finirla.)

( sotto la finestra piano . Gia, Rosina. Ros. Vita mia. ( sotto voce .

Gia. Tuo padre è alzato?

Ros. Credo che dorma ancora. Io m' alzai di buon'ora

Perchè deggio finire un andrienne Per madama Costanza,

E perchè di vederti avea speranza.

Ang. Oh che rabbia ! eh ehm . (tessice forte . Senti ? ( a Gian. piano . Res. Gia. La sento,

Ma di lei non m'importa.

Vieni un po sulla porta. Res.

Sì, m'aspetta. (Voglio fare arrabbiar quella fraschetta.) (entra.

#### SCENAIL

Angiolina alla finestra, Giannino in istrada.

Gia. PRia d'andare a bottega, Quando posso vedere il mio tesoro, Applico con più gusto al mio lavoro.

Ang. Ehi, Giannin.

Chi mi chiama ? (fingendo non vederla, Gia. Ang. Non mi vedi?

Principia il sole a discacciar l'aurora, Chiaro si vede e non mi vedi ancora?

Gia. Sono ancora assonnato. Non ci aveva abbadato.

Ang.

#### AMORE ARTIGIANO

( Ah sì , briccone , Ha perduta la vista in quel balcone. Voglio per or dissimular.)

(Vorrei

Se n'andasse costei.) Coi miei quattrini

Posso aver un piacer?

Gia. Che cosa vuoi? Ang. Per lavorar di cuffie

Un tavolin vorrei Comodo e galantino. Tu che sei Un bravo falegname

Fammi questo piacer, Ti paghero. Gia. Sì, sì, te lo farò.

Ang. Vien su , Giannino , Che farotti veder com' io lo voglio.

Gis. Or non posso venir . (Quest'è un' îmbroglio.) Ang. Eh sì, sì, t'ho capito.

Dici che ora non puei ? Di, che venir non vuoi, perche paventi Disgustar la Rosina. Disgraziato, Per lei tu m' hai lasciato. Ma ho tante protezioni, Servo di cuffie tante dame e tante, Che ti farò pentir, te lo prometto,

E sarai mio marito a tuo dispetto,

# C E NIA III.

Giannino colo

130 Te 15 Delle sue protezioni Io timore non ho . Nessun può fare, Ch' io la prenda per forza. Amo Rosina, E la voglio sposare, e se dovessi Andarmene di quà, non mi confondo; Posso fare il mestier per tutto il mondo. Ma che fa che non viene? Non vorrei che suo padre fosse alzato : Temo che il vicinato' Mormori nel vedermi in questo loco . Mostrerò di passar; canterò un poco. Amor tu mî fai far la mattinata; Scordomi la bottega ed il lavoro. Ma tu mi pagherai la mia giornata Se ritorno a vedere il miò tesoro . Zitto mi pare ... Parmi sentire ... Veggo ad aprire Zitto che viene Quella che tiene Schiavo il mio cor,

#### CENAV

#### Bernardo e poi Titta .

Ber. CAnta, canta, birbone; a un legnajuole Non dò la mia figliuola. Che cos hanno Di capitale i falegnami? Oh bella ! Quattro tavole, un banco e uno scalpello, Una sega, una pialla, ed un mattello.

Tit. (Apre la porta della sua bottega, ed esce : Buon di mastro Bernardo

Ber. Buon di, Titta.

Tit. Cosa vuol dir, che ancora

Non aprite bottega? Un insolente

Venuto è ad inquietarmi.

Tit. Sì, ho sentito Cantar quello sguajato,

Che con tutte vuol far l'innamorato. ( apre la (balconata.

Ber. Se torna a insolentarmi So io quel che farò.

Tit. Non ci pensate. (entra per (la porta della bottega e si fa subito vedere (alla balconata

La cuta a me lascate; se lo veggo passar, con questo spiedo L' infilzo a dirittura. Son degli anni, Che noi ci conosciamo. Siamo vicini, siamo, E anch'io vuo maritarmi; E vortei lusingarmi, Se la figlinola maritar pensaste, Che a me non la negaste. K

Ber.

er. (Che bel modo

Di chiedere una figlia!) Tit. Ehi , garzoni , (escindo dalla

(bottega col cassettino nel braccio cogli strumenti.
Presto il foco accendete alla fucina,
Quel fetro artoventate, e quando torno
Fate, che sia tagliato,
E da un capo, e dall' altro attortigliato. (10788)

E da un capo, e dan anto attorigiano. (in bottega. Ber. (Titta è un buon attigiano,

Ber. (Titta e un buon artigiano,
Ma è un giovane ancor ei senza giudizio,
Gli piace il vino e delle carte ha il vizio.

Tit. Così, mastro Bernardo, (tornando ad escir la (bottega.

Come dicea, ci parleremo.

Bere;

Parleremo; c' è tempo.

Tit. Or deggio andate

Da madama Costanza

Vedova di monsieur di Cottegò

A por la serratura ad un burrò.

Eer. Anch'.io un pajo di scarpe

Deggio ad essa portar questa mattina,

E anche la mia Rosina,

Se l'avrà terminato,

De portarle un andrien, che ha rivoltato.

Ma la figliuola, ed io

Ci andiam mal volontieri. È al soffistica

Madama, e così altiera,

Che in ogni lavorier trova che dire,
Strilla, grida, maltratta, e fa impazzire.
Stril Io con lei non m'impiccio. Ha un cametiere
Che le accomoda il capo, ed è padrone

In casa più di lei. Auzi si dice, Ma zitto vch? si dice. Che ne sia innamorata, Che lo voglia sposare, o sia sposata.

Ber. Oh pasticci, pasticci.

Tit. È meglio sempte...

Come si dice? paribus cum paribus. Io con Rosina, per esempio, oh sì, Paribus vi satia; non e cost?

Ber. Eh pensate; fratello,

Prima di maritarvi a far cervello.

Tit. Oh I'ho fatto, I'ho fatto.

Mastro Bernardo, su la mia parola... Meco, non staria mal vostra figliuola, Da che penso a maritarmi

Principiato ho a governarmi s Son tre mesi che non gioco; Son tre dì ch'io bevo poco; Ho lasciato ogni altro vizio, E giudizio-voglio far. Ci vedremo - parleremo Ci potremo - accomodar.

(barte.

# Rernarda colo.

 ${f T}_{
m Re\ mesi\ che\ non\ gioco}$  . Tre dì che bevo poco ... C'è molto da fidarsi, Che duri il buon pensier di governatsi. No, no la figlia mia non la vuò dare Perch' abbia da pentirsi e da penare. Ma il sole è alzato e ancora non si vedono A venire i garzoni. Oh sono i gran bricconi !

A clri

#### AMORE ARTIGIANO.

A chi faccio mangiare il pane mio? La bottega stamane aprirò io. (entra in casa.

## SCENA VII.

Angiolina di casa con una fanciulla colle scattole delle cuffie, poi Bernardo.

Ang. UHiarina, vieni meco,
Vienmi dietro bel bello, e per la strada
Non ti stare a incantar. Guarda per terra;
Guarda di non eader; che non avessi
Le scattole dei fiori a rovesciare,

E le scusse de merletti a rovinare. (alla fanciulla.

Ber. (Apre per di dentro la balconata della bottega

(e fa la solita mestra di scarpe.

Ang. Il padre della squincia

Apre adesso bottega, e la figliuola

Stavasi a far l'amor mentr'ei dormiva.

Non vuo più scarpe; non vuo più amicizia,

Nè con lui, nè con lei.

Vecchiaccio rimbambito,

Di stroppiarmi le piante avrai finito.

Eer. Angiolina. (dalla balconata.

Ang. Che c'è !

Eer. Le vostre scarpe

Son di già terminate.

Ang. Dopo un mese?

Gran premura per me che avete avuta!
Tenetele per voi, son provveduta.

Eer. Voi prescia non mi deste,

er. Voi preseia non mi deste,
Per ciò pria non le aveste;
Quando prometto, differir non soglio.
Eccole, sono fatte. (fa vedere le scarpe dalla
(balconata."

Ang.

Ang.

Io non le voglio. Ber. Oh cospetto di bacco! (esce colle scarpe in mano,

Prenderle voi dovrete. Non le prendo, Ang.

Se credo morir. Per qual ragione?

Ang. Perchè ... perchè non voglio Aver nulla che far con casa vostra. E se vostra figliuola Non averà giudizio

Nascerà un precipizio.

Ber. E che vi ha fatto?

Ang. Nol sapete?

Nol so.

Ang. Perchè dunque il sappiate, io vel dirò. Voi Giannino conoscete,

Conoscete il legnajuolo; Era tanto il buon figliuolo. Volea tanto bene a me, Vostra figlia simoncina, L' illustrissima Rosina Quell'ingrato - mi ha rubato , Perchè tutti vuol per se. Della mia collera, Del mio rammarico Giusto, giustissimo, Mastro carissimo,

Quest'è l' origine, Quest'è il perchè . (parte colla fanciulla .

#### \$54

#### SCENAX

Bernardo solo .

Uasi le dò ragione; Mia figlia a quel balcone , Non si affaccierà più . Ora prendo un bastone e vado su ... No, vuo' tacer per ora. So che in fretta lavora; Finisca il lavoriere, Poi farò colla frasca il mio dovere. Ah sei quì, poltronaccio? (al garzone che arriva. Parti sia questa l'ora Di venire a bottega? Un' altra volta, Che tardi a questo segno, Romperti io voglio sulla schiena un legno. Vien quì; prendi birbone. Queste scarpe riponi e dammi quelle Di madama Costanza, ( il garzone prende le ( scarpe . Eh ti fatò ben io cambiare usanza. (il garzone entra in bottega colle scarpe. Pover padroni - mastri dolenti! Tristi garzoni - ladri , o insolenti! Chi ci sehernisce - chi ci tradisce , Sempre malanni, sempre gridar. Qua quelle scarpe, brutto sguajato. (mangian-

(do viene il garzene colle scarpe richieste. Sei affamato?-Possa crepat. Giorni stentati da noi si mena Siam mal pagati-siam strapazzati E alla catena-dobbiamo star.

Aui-

Animalaccio-brutto porcaccio,
Fa il tuo dovere và a lavorar. (parte.
(colle scarpe, ed il garzone si ritira in bottega.

### SCENAIX,

Resina esce di casa con la sua scolara che porta i lavori.

Ia destati , cammina , Sei ancora assonnata? Sei di sonno impastata? Ragazzaccia, Non mi far arrabbiare, Che le mani mi sento a pizzicare. Par troppo ho il diavolino Che di dentro mi stuzzica e mi rode. Non vorrei che Giannino Fossesi raffreddato. Io non ho colpa Se quella volpe vecchia di mio padre, Accortosi del fatto, Scese le scale a scorbacchiarlo a un tratto. Ma ciò è il men che mi preme, Quel che tienmi in pensiere è la cuffiara. Ma, per dinci, s'io vedo Che nulla nulla a bisticciar si metta, Chi son' io lo vedrà quella civetta. Vienmi dietro ; cammina , ( alla ragazza ( Auviandosi .

#### S C E N A X

Giannino, e detta.

Gia. Dove, dove, Rosina?

Ros. Oh gioja bella!

Vo a portare un vestito A madama Costanza.

Gia. I' ho da darti Una nuova che spero

Ti piacerà. Ros. Mio padre

Ti diè buone speranze ?

Gia. Oh sì, tuo padre

Mi diede in ver delle speranze tante!

Mi ha scacciato da lui come un birbante.

Ros. E che nuova mi porti? Gia. Vedi là

Quella bottega che da quattro mesi È ancora spigionata? Io l'ho presa Per farvi il mio nestiere, Per poterti vedere e far dispetto A Titta fabbro e all'Angiolina, e a quanti Ci von perseguitare, E tuo padre, ancor ei, ci avrà da stare.

Ros. Sl, sl, bravo davvero! E quando l'aprirai?

Gia. Stamane; or'ora.

Ecco le chiavi, osserva:
L'ho avute dal padrone,
Pagata ho la pigione, ed ei m'ha detto
Che in tutto quel recinto
Io posso tener fuori
La mia gente, il mio banco e i miei lavori.

Ros.

Res. Ed io su quel balcone Mi portò a lavorare

E ci potrem guardare.

Gis. E qualche voita Dirci una parolina,

Ros. Sì, al dispetto di Titta e d'Angiolina. Gia. Cosa dirà tuo padre? Ros. E che ha da dire?

Per forza ha da soffrire. Io voglio maritarmi, E voglio soddisfarmi;

E alfin sei da par mio, E mi vuo maritar con chi vogl'io. Gia. Stamane a dir il veto

Mi ha un po fatto adirar. Ros.

Caro Giannino, Abbi un po pazienza. Sei sicuro Ch' io ti vuo ben di core, e che mio padre Può dire, può gridar, può bastonarmi, Che se mio tu non sei, vuò ad annegarmi. sarte (collaragazza. SCENA

XI.

Giannino solo.

CHe tu sia benedetta! Propio la mi vuol ben, ma di quel buono, Proprio contento sono D' aver preso bottega in questo sito. Quanti babbei si morderanno il dito ! Lavorando i starò quì. La Rosina starà lì.

Un'occhiata al mio lavoro. Un' occhiata al mio tesoro. Oh che gusto! Oh che piacer!

Sarà

158 AMORE ARTIGIANO.

Sarò in faccia caro bene, E vedrò chi va, chi viene. Della cara gioja mia Gelosia... non potrò aver.

(parte.

### S C E N A XII.

Camera in casa di madama.

Madama Costanza cen uno specchio in mano, e poi Fabrizio.

Cost. EHi , Fabrizio.

Fab. Madama ;

Venuto è il calzolajo,

E ha portate le scarpe.

Cost.

Ben; le lasci.

Vada, torni se vuol, lo paghetò.

Fab. Non vuol ora pagarlo?

Cost. Adesso nò .

Fab. Perdoni,

Vi è il fabbro che ha portato La chiave del burrò.

Cost. Che torni.

Fab. Non permette?
Cost. Adesso no.

Guarda questo tuppè.

Fab. Lasci, che almeno

Licenzi gli operarj che son di là.
Cost. Spicciati.

Fab. (Vi è pur poca carità.) (parte, poi ritorna. Cost, Ora non vuò nessuno, e se costoro

Mi vogliono servire, e il mio danaro

Vo-

Vogliono guadagnare, Quante volte mi piace han da tornare.

Fab. Eccomi; sono andati. Cost. Guarda; da questa parte

Non va bene il tuppe.

Fab. Cost.

Non vedi≀

È più basso di molto.

È vero, è vero. Subito l'alzerò. Con permissione. (Mi convien secondar la sua opinione.)

Cava il pettine di tasca, e le va (ritoccando il tuppe.

Perchè?

Cost. Eh tu per me, lo veggo, Non hai più la premura Che una volta mostravi.

Fab. Oh cosa dice!

Mi reputo felice D'avere una padrona si cortese.

È un anno ch'io son quì; mi sembra un mese.

Cost. Credo che tu lo vedi Quanta ho per te parzialità.

Fab. Lo vedo.

So ch'io son fortunato. (come sopra. Cost. Ma all'amor che ho per te sei poco grato. Fab. Oh Ciel! La mia padrona

Ha per me dell'amor?

Sì, quell'amore Che aver pon le padrone. Amor di protezione, Desio di far del bene. Avresti ardire

Di pensare altrimenti?

Sab.

Oh, mia signora,

#### 160 AMORE ARTIGIANO.

Conosco l'esser mio; di più non bramo.

(Eh so, che mi vuol ben.)

Cos. (Pur troppo io l'amo!)

Vi è gente in anticamera.

Fab. Sì, certo. (accostandosi per vedera
Oh sa ella chi è? (con allegrezza

Cos. Chi?

Fab. La cuffiara.

Vuol, ch'io vada a veder?

Cos. La non s'incomodi, Signor cerimoniere;

Quando vengono donne è il suo piacere.

A provarmi le cuffie
Andrò alla tavoletta,

Tu non stare a venir. Tu qui mi aspetta. Servi, obbedisci, e spera;

Dolce è il servir sperando; Sol bramo e sol domando Rispetto e fedeltà. Forse ti sembro altera; Non mi conosci appieno.

Non mi conosci appieno. Quel, ch'io nascondo in seno Forse il tuo cor non sà. (

#### S C E N A XIII.

Fabrizio, poi Rosina colla scolara.

Fab. EH capisco benissimo
Ch' ella è accesa di me; ma non per questo
Io voglio intisichirmi.
Sarà quel che sarà, vuo' divertirmi.

Ros. Posso venir?

Fab.

b. Rosina?

Venite pur, carina.

Ros, In anticamera

Non ritrovai nessuno.

Chiamo, richiamo, e non risponde alcuno. La padrona dov'è?

Fab, Colla euffiara

Stà nel suo gabinetto.

Ros. Con Angiolina?

Fab. Sì, con essa appunto;

Ros. Son venuta in mal punto.

Con lei riscontrarmi ora non vuò. Fab. Aspertate quì dunque.

Ros. Aspetterò.

Fab. Vi terrò compagnia, se l'aggradite.

Ros. Fabrizio, eosa dite?

Voi mi fate piacer.

Fab. Cara Rosina, Siete tanto gentil, ehe chi vi mira

Voi fate innamorar.

Ros. Va via , rapazža,

Va di là in anticamera,

E ch'io ti chiami aspetta. (la ragazza vuol partiro. Ehi ascolta, Lisetta.

(Se mio padre, o Giannino, e qualeun altro Ti viene a domandar con ehi ho parlato,

Non lo dire a nessun del eameriere.

Va via: va in anticamera a sedere.

(piano alla scolara che parte.

Io mi vuo divertire un pocolino. Guai a me, se vedesse il mio Giannino.)

Fab. Chi vi aecomoda il eapo?

Ros. Oh da me sola.
Son povera figliuola,

Io non posso pagare il parrucchiere.

, Fab.

#### SE AMORE ARTIGIANO.

Pab. Ben; se avete piacere
D'essere accomodata
Verroyvi io stesso ad accom

Verròvvi io stesso ad acconciar la testa; Ros. Oh sì, sì, qualche festa, Ma in casa ho soggezione. Da un'amica

Anderò ad aspettarvi , E verrà la scolara ad avvisatvi .

Fab. Giacchè siamo qui soli,

Volete che vi accomodi il tuppè? Ros. Sì, sì, quel che volete.

Mi farete pi acer.

Fab. Dunque sedete. (prende una sedia, e

(la dà a Rosina, ed ella siede. Ros. (Che dità l'Augiolina

Se mi vede col capo accomodato?)
Fab. Sono ben fortunato,

Stamane in verità. (accomedandole col pestine il
Ros, Tutta vostra bontà. (suppe

Fab. Che bel piacere Accrescere le grazie a un si bel viso!

Ros. Oh cosa dite mai? Fab. Che bella testa!

# S C E N A XIV.

Madama Cestanza, e detti.

Cost. OLà. Chi è quì! Che impertinenza è questa?
Fab. Perdoni.
Ros. Compatisca.

Cost, Impertinente,
Vieni quì ad assettarti?

Ros. Io son venuta
A pottarle l'andrienne, ed aspettando...
Coss. E dov' è quest'andrienne?

Ros.

È al suo comando.

Ehi ragazza. (chiama alla perta la Scolara. Fab. (M'aspetto

Sopra me la tempesta.)

Res. Ecco qui; (viene la ragazza, Resina spiega (l'Andrienne.

Osservi se non pare, Che sia nuovo di pezza. Se lo provi. Spero, che le anderà perfettamente,

Cost, Oibò. Pessimamente

Quest' Abito è riescito.

Rovinato è il vestito. Così non lo volea.

L'avrei dato al sattor, se ciò credea. (getta (il vestito sopra una sedia.

Res. Ma lo ptovi.

Cost. Non voglio.
Ros. Sel provi, e lo vedrà...

Cost, Vattene via di quà.

Così mi tratta ? Una sarta par mio tratta così?

Sono stata una pazza a venir quì. Servo le prime Dame,

Servo le cittadine, Ed lo piena la casa

D'abiti di velluto, e di broccato.

Altro che questo straccio rivoltato? (strappazza il

Ho servito le prime signore, E son tutte contente di me, E ho imparato da un bravo sattore, Da Monsieur Sganarelle Franscè. È famosa la mia abilità. E bandiera di me non si fa Ragazza, fanciulla

Qual

#### 164 AMORE ARTIGIGIANO.

Qual ella mi vede La testa mi frulla Più, ch'ella non crede. Si tenga, signora, La sua nobiltà; Rosina sartora Qui più non verrà.

( parte .

#### SCENA XV.

Madama Costanza, e Fabrizio.

Cost. Perfido, ho da soffrire
Per te sì fatti insulti?
Fab. Perdonate.
Cost. Non merti il mio perdono.
Fab. Ma di che reo mai sono?
Nieghi la colpa tua con tale orgogio?

Nieghi la colpa tua con tale orgoglio? Esci di casa mia. Più non ti voglio. ( parte.

XVI.

# S C E N A

Fabrizio solo.

AH son pur sfortunato!

Ma se m'hanno incantato
Due luci legiadrette,
Due guance vezzotette,
Se resistere il core invan procura
Colpa mia non e già, ma di natura.
Se al poter d'ignora stella

Va soggetto il core umano, Ah resiste il cuore invano Al valor della beltà. La ragione in noi favella,
Di seguirla a noi s'aspetta,
Ma quell' astro che diletta
La fagion supererà.

(parte.

#### S C E N A XVII.

Piazzetta come nelle seene antecedenti, colle botteghe aperte del fabbroe del calzoalojo, e di più in mezzo la bottega aperta di legnajuolo col banco fuori e varie tavole ed instrumenti di cotal'arte. Fuori della bottega del fabbro una picciola incudine, è fuori di quella del calzolajo una pietra, su cui tali artisti sogliono battere il cuojo; di qua e di là le ease come prima.

Bernardo al picciolo bianchetto di fuori a sedere, levorando nelle sue canpe. Titta pressu l'insudire assottigliande un ferre prima colla lima, poi col martello. Giannino al suo bance preparando tavole per i uni lavori, segnando e battendo a misura del suo biogno, poi Angiolina colla sua scolara, poi Rosina colla sua.

Tit. MAstro Bernardo. (lavorando. Ber. Che hai di nuovo, Titta!

Tie. Novità non ne mancano. I mosconi
S'accostano alla carne.

Ber. In questa piazza
Non ci sono carogne.

Dite, come va detto.

Ber. Sì, hai ragione.
Si sente il puzzo.

Amore artigiane . L Gia

| 165      | AMORE ARTIGIANO.        |
|----------|-------------------------|
| Gia.     | (Intendo il loro gergo, |
| Ma       | fingo non capir, )      |
| Ber.     | Titta?                  |
| Tit.     | Che dite?               |
| Ber. Voi | già conoscerete         |
| Oua      | lche buon murator,      |
| Tit. ~   | Sì, ne conosco.         |
|          | ratemene uno,           |
| Tit.     | Perchè fare ?           |
|          | Li and for murara       |

La finestra qui sopra.

Tit. Vi spaventano
I gufi e i barbaggiani.

Ber. Ho paura dei venti tramontani.

Tir. Oh si stava pur bene!

Questa nostra piazzetta è divenuta

Una stalla, un porcile, un letamajo.

Gia. (Quest' insolente stuzzica il vespajo.)

Ber. Siam pieni di sozzure.

Tit. Pieni di piallature e segature.

Gia. Non serve il taroccare. (avanz

Pago la mia pigione, e ci vuo stare.

(a Bernardo e Titta.

Ber. E chi parla con voi ?

Con chi l'avete ?

(a Gia.

Gia. Se sciocco mi credete
Voi l'avete sbagliata in verità.
Io vi risponderò come che và... (come sofra.
Tit. Mastro Bernardo, ajuto. (lavorando

Ber. Titta, Titta.

Io tremo di paura. (lavorando.

Gia. (Andrò dove s'aspetta a dirittura.)

(torna al suo lavoro.

Ber. Questo cuojo è duro, duro,
Non va ben se non si pesta.

#### ATTO PRIMO. 14

Oh vi fosse qui una testa!
La votrei assottigliar. (battendo il cuojo (sulla pietra.

Tit. Questo ferro è ancora grosso, Ha bisogno del martello.

Oh vi fosse qui un cervello, Da picchiare e da schizzar!

(battendo il ferro sull'incudine.

Gia. Per quest' asse così toste
Questi chiodi non son buoni;
Due corate, due polmoni
Serviriano a conficear. (battendo sopra d'un
(chiodo per conficearle in una tavola.

Ber.
Gis.
Tit.

Insolente - maladetto .
Per dispetto - vuò picchiar .

(ciaschedune fa il suo lavere picchiando. Mi consolo, Giannino garbato.

Ang. Mi consolo, Giannino garbaro.

La fortuna propizia ti sia. (passando.

(La Rosina mi dà gelosia,

Ma col tempo mi giova spetar.)

(entra in casa colla scolara.

Gia, Non le bado, lascio dire,

Vuo seguire a lavotat (battende).

Ber. amotino graziosino (seguono tutti a

Tit.) a 2 Fa le belle inaumotat (battene come sopra.

Quant'è vaga la bella piazzetta! (passando

Stà pur bene fornita cod!)

E la notte non meno che il dì, Il mio bene potrò vagheggiar.

(entra in casa colla sua stolara.

Gia. Ho veduto il mio tesoto.

Al lavoto-vuo tornat. (torna a lavorare battendo.

Tit.) A 2 Il moscone - a quel boccone .

Non vedrassi ad attaccar . (lavor, come sofra.

#### 168 AMORE ARTIGIANO.

Tit. Mastro Bernardo. A vostra figlia Ch'è da marito Un buon partito Convien trovar . Ber. A uno spiantato Non la vuò dar. Tit. A un calzolaro L' accordereste ? Ber. L'accorderò. Tit. Se fosse un fabbro? Ci penserò. Ber. Tit. E a un falegname? Ber. Questo poi nò. Gia. Oh cospettone! Sono un briccone? ( avanzandosi . Chi t'ha chiamato? Ber. Tit; Chi t' ha cercato? ( alzandosi . Son pover' uomo Gia. Ma galantuomo. Ma la Rosina Ber. Tis. Non è per te, ( Alla finestra . Ros. Padre mio caro, Siate bonino,

Il mio Giannino
Lo vuò per me.

Ber. Insolentissima,
Dentro di là.

Tit. Quest' è bellissima.

Gia. Per carità.

Ang. (alla finestr.

(alla finestra. Quella pettegola, Che vuol Giannino

Quel

( Ber.

Ouel bocconcino

160

(entrano.

( a Gia,

( a Gia.

Non averà. Voi non c'entrate. Ros. Ang. Non mi seccate.

Ros. Che prepotenza! Che impertinenza! Ang Garbate giovani, Ber.

Tit.) # 2 Quest' è un mal termine

D' inciviltà . Ros. Mi sento rodere.

Ber. Mi sento fremere,

Quella pettegola

Mi sentirà. Ber. Per tua cagione .

Per te, birbone. Tit.

Gia. Che modo è questo? Mi maraviglio .

Tit. Io ti consiglio,

Ber. Va via di quà. Gia. Mi maraviglio

Vuo restar quà.

(alza il marrello. Ber. Se la mi salta. Tit. Se la mi monta, (alza il martello.

Gia. Risposta pronta Vi si darà. ( alza il martello .

Ros. ( dalle loro case correndo . Ah no, non fate

Ang. ( si frappongone . Bestialità.

Ros. Per l'Angiolina. Per la Rosina. Ang.

Kos. Vuò vendicarmi. Ang. Vuò soddisfarmi.

Non provocarmi, Ros. Ang. Va via di quà.

(3' attaccano fra di loro. L 3 Ber.

# 170 AMORE ARTIGIANO.

Ber.
Gia.
Tit.
A 3 Bestialità.

#### Tutti .

C'è entrato il diavolo, Non si può vivere, Convien risolvere, S'ha da finir. Mi sento rodere, Mi sento fremere, Convien risolvere, S'ha da finir.

Fine dell' Atto prime.

# ATTO SECONDO.

#### SCENA PRIMA.

Stanza della casa di Bernardo con tavolino per uso di Rosina con varj lavori del suo mestiere e variesedie di paglia.

Rosina con tre scolare.

PResto, presto, a sedere e a lavorare. L'abito che ha ordinato La signora contessa del caviale Esser dee terminato, o bene o male. Non misurate i ponti; Tirate giù alla peggio. La contessa Vuol pagar poco, ed aspettar conviene; Come merita anch' io la servo bene. ( ad una scolara . Orla tu questo telo. Tu unisci questa manica. (ad un'altra scolara. Tu menda questo taglio, Ch' i' ho fatto, non volendo, per isbaglio . ( alla Se la bile mi prende, ( terza scolara . Non so quel che mi faccia, e allora quando Mi vien la mosca al naso, Precipito i lavori e taglio a caso.

Ora per gelosia, Per rabbia e per dispetto Son tutta, tutta foco. Per farmela passar cantero un

Per farmela passar cantero un poco (siede, lavora
Pute care, pute bele (e canta.

No ste tanto a sospirar.

Bona carne e bona pele Chi sospira no pol far . L 4

Via

Via lavora, fraschetta, Facciamola finita,

O ti dò la bacchetta in su le dita, (ad una scol, Co le smanie e coi tormenti

No perdè la zoventù ...

Or or non posso più.

Che impertinenza è questa?

Ti darò il bracciolare in su la testa. ( ad un' al-Co le smanie e coi tormenti (tra scol, No perdè la zoventù.

Disè i vostri sentimenti, E sfogheve ancora vù.

# Bernardo e le suddette .

Ber BRava, così và bene.

Cantare e lavorare,

E non stare sul balcone a civettare, Res. Prendi quest' altra manica; (la getta ad una

(scolara, e prende un altro lavore. Fa che ambedue sien leste.

Ber, Quest' è il dover delle fanciulle oneste.

Ros. Terminato quel telo,

Farai l'orlo a quest'altro. (getta il telo in terra, ( e la scol, lo strascina a se , e prende un altro lavoro.

Ber. Un po' di carità.

Per la roba degli altri. Oh voi verrete

A insegnarmi il mestier! Che importa a noi, Che un abito s'impolveri e s' imbratti?

Se li godan cosí, quando son fatti. Ber, Signore delicate,

Che gli abiti serbate

Con

Con tanta gelosia, con tanto amore, Veniteli a veder dalle sartore.

Ros. Davver mi fate ridere.

Tutti non fan cosi? Le vostre scarpe
Di stoffa, o pur guernite,
Le rendete davver belle e polite?

Ber. A proposito; io deggio Fare un pajo di scarpe Di drappo. Hai qualche cosa

Di grazioso da darmi;

Res. Sì, prendete

Due ritagli di raso,

E un pezzo di brocato,

Che per voi con industria ho risparmiato.

Ber. Cara la mia figliuola,
Tu sei proprio un oracolo.
E voi precipitarti,
E vuoi mal maritarti?
Giannin non è per te.

Ros. Quello, o nessuno.

Ber. Starai da maritar.
Ros. Sì, sì, ma in casa

Non ci voglio più star.

Ber. Dove vuo ire?

Ros. Se non ho quel ch'io voglio andrò a servire. Eer. Sciocca; senza giudizio. Non vedi che Giannino

Non ti può mantener?

Ros. Che importa a me?.

Purch' ei fosse mio sposo.

Starei sotto una scala, Viver sarei contenta Col mio caro Giannin d'acqua e polenta.

Col mio caro Giannin d'acqua e polenta Ber. Eh, fraschetta, tant'altre Hanno detto così; ma poi col tempo

Ca

#### 74 AMORE ARTIGIANO.

Cariche di miserie e di bambini Avrian dato l'amor per sei quattrini. Per un mese col marito La sposina allegra stà.

La sposina allegta stà.

Ma poi mangia il pan pentito
E rimedio più non v' ha.

Le carezze-le finezze
Son cambiate-in bastonate;
E l'amore se ne và
Fra dispetti e povertà.

Ma non è niente
Vengono i figori
O che dolori!
Quanti perigli :
Mamma del pane,
Pane non c'è.
Ho tanta fame.
Povera me!
Se ti mariti
Così sarà.
Povera pazza,

Stà in libertà .

(parte:

# S C E N A III.

Rosina e le tre scolare come sopra.

Res. (I In che il ciel mi conserva
Gli occhi e le dita, di penar non temo.'
Sl, lo voglio e lo vedremo.
Vespina, vammi un poco
A porre un ferro immastinente al foco. (parla ad
Dica pure mio padre (nua veslara.
Tutto quel che sa dire.

Nas-

Nasca quel che sa nascere Io voglio il mio Giannino; e se'dovessi Vivere in povertà, sotto un bastone, Dirò quello che dice la canzonè.

Astu volesto?

Magna de questo.

Xestu contenta?

Basta cusi.

Tante l'ha fatta

Sta bella festa.

E l'ho volesta Far anca mi. (ritorna la scolara ch'era (partita a parlare all'orecchio di Rosina.

Dayvero? Il mio Giannino Vuol venirmi a parlar? Dov'è mio padre? E partito? Ci ho gusto, (la scelara risponde biane. Digli che venga pur. Tu scalda il ferro. Guarda che caldo sia quand'io lo bramo . Ma di qua non tornar, se non ti chiamo. (parla Lisetta, dal merciajo ( alla scolara, · Vammi a comprar del refe e della seta. Digli, per non mandare ogni momento . Che ti dia di colori un sortimento . (la scol. parte, Tu và dalla contessa. Dille, se domattina Vuol, ch'io vada a provarle il suo vestito, Poiche poco vi manca a esser finito. (la scol. par. A parlar con Giannino io mi consolo, Ma parlare gli vuo da sola a solo.

#### CENAI

Giannino e Resina

Gia. Rosina.

Res. Vita mia.

Hai veduto mio padre?

Cia. L'ho, veduto

Andar con delle scarpe.

Ros. E il fabbro?

Gis. E il fabbre anch' esso Altrove è a lavorare.

Res. E l'Angiolina A venir ti ha veduto?

Gia. Quando son qui venuto Era chiuso il balcon.

Res. Caro Giannino

Noi siam perseguitati;

Ma al dispetto di tutti
Il ben che ci vogliam ce lo vorremo.

Gia. E se il cielo votrà ci sposeremo.

Res. Senti, ho anch'io la mia dote,

Ed ho il mio bisognetto.

Gis. Anch'io non istò mal da poveretto.

Res. Ho sedici camicie, E sei di rela fina.

Gia. Io ne ho fatte di nuove una dozzina.
Res. Ho un abito di seta;

No ho due di cambellotto;

Due vestine, due busti, e sei sottane.

Ed ho più d'un grembial di tele indiane.

Gis. Ancor'io per le feste
Un abito ho comprato,
E un ferraiolo ed un cappel bordato.

Res.

Ros. E poi dalle avventore
Qualche ajuto averò per farmi un letto,
Quattro sedie, un armadio ed un specchietto.
Gia. Ed io dai miei mercanti 

Comprerò delle tavole in credenza,

Compretò delle tavole in credenza, E farò dei lavori a questo e a quello Per compratti una vesta e un bell'anello.

Res. Oh caro il mio Giannino, Voglio che facciam presto.

Gian. Per me son bell'e lesto.

Ros. Sento gente.

Gian. Gente sale la scala. Oimè! Chi mai sarà.

Res. Fosse mio padre! Vattene di la. Presto, celati.

Gis. E poi?

Ros. Non mi fare arrabbiar.

Gia. Fo quel che vuoi. (passa in un'altra

#### S C E N A and

# Resina poi Fabrizio.

Ros. OH! chi è qul! Il cameriere
Di madama Costanza! Gli ho pur detto
Che non venga da me. Mi spiace assai,
Che Giannino è di là, che vede è sente,
Ma è un figliuolo dabben; non dirà niente.

Fab. Buon di, bella ragazza.

Ros. Vi saluto.

Fab. Sono da voi venato

Per dirvi che madama

S' è di voi ingelosita,

E scacciommi di casa inviperita.

Ros. Me ne dispiace assai.

Fab.

#### 118 AMOR ARTIGIANO.

Fub. Di tal mio danno Si, la cagion voi siete.

Risarcirmi dovete.

Ros. E in qual maniera ?

Fab. Molto non vi domando

Pe'l mio risarcimento.

Un pochino d'amore, e son contento.

Ros. ( Povera me! Giannino
Non vorrei lo sentisse. ) In corresia
Per ora andate via.

Fab. Mi discacciate?
Ros. Mio padre può venir; di grazia andate.

Fab. Mandare la fanciulla

Come detto mi avete, ad avvisatmi ...
Ros. Zitto per carità. ( Vuol rovinatmi .)

Fab. Via, via, non v'inquietate; Per or me n'anderò.

Poscia ritornerò; quando non siavi Timor di qualche imbroglio. Deh vogliatemi hen, ch'io ve ne voglio.

Costanza e fede.

Bella vi lascio in pace,
Ma, con voi resta il cor.
Deh non mi dite audace
S'io vi domando amor,

( part

#### S C E N A VI

Rosina , poi Giannino .

Ros. O Pero che il mio Giannino
Non avrà, ne veduto, ne sentito;
E poi se mio matito esser desia;
lo sospetti non vuò, ne gelesia.

Gia. Setvo suo. (adegnase in atto di partire;
Ros.,
Ros.

Ros. Cosa è stato? Gia. Nulla. La riverisco.

( come sopra .

Ros. Cosa son queste scene?

Sai, che ti voglio bene .... Gia. Sì, obbligato;

Se ti guardo mai più sia bastonato. Ros. A me, cane, assassino ? A me così favelli? In tal maniera

Tratti chi ti vuol bene ?

Gia.

Ah son spedito. Per me il mondo è finito? E quando men tel credi,

Vedrai uno spettacolo ai tuoi piedi. Ros. Ma via, cosa t'ho fatto?

Gia. Hai tanta faccia

Ancor di domandarlo ?... Cospetto! lo vedrai; voglio ammazzarlo.

Ros. Chetati, malagrazia. Lo conosci quell' uom ? ... !

Gia. Non lo conosco .: (bruscamente .

Ros. Non sai, che è il Camerière Di Madama Costanza?

Gis.

Fosse ancora

Il camerier d'un re , & Cospettonaccio! avrà che far con me. Ros, Venuto è a domandarmi

Per via della padrona

Gia. Eh un uomo, come me, non si minchiona. Res. Orsù, Signor astuto,

Faccia quel che gli pafe, Che co' pazzi ancor io non vuò impazzare.

Gis. Maledetta!

Insolente! Ros. Parla bene, che or'ora

Meno giù a precipizio ( alza una sedia, e le minaccia.

#### AMORE ARTIGIANO.

Gis. Anch'io cospetto ! perderò il giudizio . ( alza anch' egli una sedia .

Res. ( Affe dice davvero. Colle buone Vuo pigliarlo per ora.)

Gia. (Ho la rabbia nel sen che mi divora.) Ros. Via, Giannino, hai ragione.

Sappi che quegli è un pazzo, Che con tutte vuol far l'innamorato. E da tutte è deriso e corbellato.

Gis. Bella riputazione!

Ros. Dici bene, hai ragione. Gia, Se l'altre sono pazze

Vuoi esserlo ancor tu?

Ros. Hai ragione, Giannin; nol farò più. Gia. Frasca.

Non strapazzarmi.

Gia. Perchè fare arrabbiarmi? Via, Giannino,

Via il mio bel piccinino, Vien dalla Rosa tua, che ti vuol bene. Gis. (Ah resister non sò; ceder conviene.)

Ros. Guardami.

Gis. Gioja mia,

Non mi dar gelosia. Non dubitare.

Gia. Non mi far disperare.

Ti amo tanto, Ros. Che or or per cagion tua divengo matta, Caro.

Gis. Viscere mie. La pace è fatta. Res.

( con allegrezza. Gis. Spiacemi che convien che or me ne vada. Non vorrei per la strada Con tuo padre incontrarmi,

Ros.

Ros. Aspetta, aspetta. Anderò alla finestra, e se vedrò Che mio padre ci sia ti avviserò. Gia. Quando verrà quel giorno Che senza soggezion potrò parlatti? Ros. Presto , se il ciel vorrà .

Amami e con temer, che il di verrà. Ti ho voluto sempre bene, Te ne voglio piucche mai . Ah briccone, tu lo sai, E vuoi farmi taroccar. Oh benedetto - quel bel visino Sì ritondetto - sì galantino . Che bei balletti - che bei scherzetti, Che bei risetti - vogfiamo far!

#### E N

Non vedo l' ora, non posso star. (parte.

#### Giannino solo,

ORa si posso dire D'essere fin' agli occhi innamorato. Lasciarla avea giurato, Giurato avea di non amar mai più, E tornai presto presto a cascar giù. Ah Giannino, che fai? Pensaci bene . È ver, Rosina è bella. Se con questo e con quel scherzar le piace Sarò geloso e non avrò mai pace. Dunque che s' ha da far ? Lasciarla ? Ah no . Lasciarla io non potrò, Morir mi sento Solamente in pensarlo. Ah vita mia, Sono ne le tue mani, Abbi pietà, Amore Artigiano. Non

#### 182 AMORE ARTIGIÁNO.

Non mi dar gelosia per catità.
Donne belle ; cogli amanti
Deh non siate sì tiranne,
Non usate i vostri incanti
Per schernir la fedeltà.
Vezzosette - graziosette,
Fate torto alla beltà,
Coi meschini - poverini
Non usando catitini

( parte .

(esce un servitore.

#### S C E N A VIII.

Camera di madama Costanza.

Madama Costanza, poi un servitore.

Cos. AH nò, non posso vivere Senza il caro Fabrizio. Ehi! chi è di là?

Per tutta la città
Cerca del camerier fin che lo trovi .
Digli che da me veoga ,
Guidalo qui con te ,
se non lo trovi avrai che far con me , (ilserv. p. E
ter che all'amor mio mi parve ingrato,
Ma non gli ho ancor svelato
La fiamma che per lui m' arde nel cuore,
Nè sà chì ol Tami, e ch' io pretenda amore .
Se torna, com' io spero,
Farò ch' egli lo sappia, e mi lusingo
Ch' ci non avrà difficoltade alcuna
Di compara con amor la sua foreuna.
Parmi di sentir gente. Oh me felice,
Se fosse l'idol mio l' l'eni, o mio caro....

Ah ingannata mi sono. È il calzolaro.

SCE-

### S C E N A IX

#### Bernardo e la suddetta.

Ber. Son qui, se mi permette ....

Cos. Da me cosa volete?

Ber. Se comanda,

Proveremo le scarpe.

Cos, Andate al diavolo.

Voi m'avete annojata.

Ber. ( Per verità è garbata. ) Favorisca.

Le scarpe le ha vedute ?
Cos. Ancora no .

Ber. Quando le vuol provar?

Cos. Quando vorrò.

Ber. Ma io son pover'uomo,

E non posso aspettar...

Cos. Zitto. ( Mi pare...
Fosse questi Fabrizio! Oh che diletto
Se venisse il mio bene!. )

# S C E N A X

### Titta e i suddetti .

Tit.

OH maledetto!

Tit. Son qui per il burrò. Cos. Vattene, seccator; ti chiamerò.

Tit. Son venuto tre volte.

Cos. E quattro, e sei;

Quante volte mi par tornar tu dei.

Tit. Ma il mio tempo, signora...

2 . Ces

# 184 AMORE ARTIGIANO

Cost. Impertinente!
( Affè ch' io sento gente.
Questa volta senz' altro
La persona sarà ch'è, a me sì cara.
Maledetto destino! è la cuffiara.)

# SCENAX

Angiolina, e detti .

Ang. Eccomi qui di nuovo;
La scuffia ho accomodato,
Come mi ha comandato.

Così presto?

Lascia veder; m'aspetto Che l'abbi strapazzata per dispetto.

Ang. Oh no, signora mia.

Se la provi, e vedrà che anderà bene.

Cos. (E Fabrizio non viene.)

Ang. Vuol che andiamo
A provarla allo specchio?

Cos.

Cos, Và in buen'ora.

( E Fabrizio crudel non viene ancera? )

Ang. E mi tratta così?...

Cest. (Vuò andar io stessa
A cercar quell'ingrato.) (in aste di parrire,
Ber. Le scarpe che ho portato... (a Cest.
Cest. Torna, e ti paphero. (a Ber.
Err. La chiave del burrò.... (a Cest.
Cest.
Torna, o mi aspetta. (a Tis.
Ang. E provare non vuol... (a Cest.

No, maledetta.

Ah che son fuor di me. Smania, delira il cor. Barbaro, crudo amor, Speme per me non v'è.

Ab

( ad Ang.

ATTO SECONDO. 18

Ah da me lungi andate No, non mi tormentate. Ardo di sdegno e fremo, Ma non vuò dir perchè.

( parte.

Se

# S C E N A XI

Angiolina, Bernardo e Tista.

Ber. CHe diavolo ha costei!

Ang. Pare impazzata.

Tit. So tutto, È innamorata.

Ang. Di chi?

Tit. Del cameriere,

E l'ha cacciato via
Per certa gelosia che stamattina
Ebbe, ma con ragion, della Rosina.

Ber. Di mia figlia? Tit. Di lei.

Ber, La mia ragazza

Io so che non è pazza,

Che bada al suo mestiere, E sospetto di lei non potrà avere, Ang. Si certo, la Rosina

Veramente è bonina,

Ma se il padre sen và poco distante,
Introduce in sua casa il caro amante.

Ber. Chi?

Ang. Giannino.

Ber. Da lei?

Ang. L'ho veduto testè cogli occhi miei.

Voglio precipitar .

Tis. Mi promettete

Ber. Cospetto! cospettone!

Мз

#### AMORE ARTIGIANO.

Se Giannin l'abbandona, Che Rosa sarà mia?

Ber. Sì, per dispetto Per odio di colui, ve lo prometto.

Ang, Briccon; m'avea promesso, E per lei mi ha mancato.

Tit. E che sì che il vedete a voi tornato? ( all' Ang. Ang. Volesse il ciel!

Lasciate Tit.

Operare a chi sà. Giannin conosco. È gonzo per natura Ed è pien di paura. Stamane si è gridato, E so ch'è spaventato, e col pretesto Di far pace con noi , lo condurreme Insieme all' osteria, E faremo ch' ei beva in allegria. Quando avrà ben bevuto Lasciate a me il pensiere Di far ch' egli rinunzi la Rosina, E mantenga la fede all' Angiolina.

Ber, Bravo! Ma saria bene Che ci foste anche voi.

Ang. Oh le cuffiare Non vanno all' osteria.

Che novità ! Tit.

Perdereste la vostra nobiltà ? Ber. Basta che vi troviate

Di là poco lontana. ( all' Ang. Tit. Andremo all'osteria della Fontana; ( all' Ang. Fidatevi di me; so quel che dico.

Pria gli farò l'amico, E poi a poco a poco Mi anderò riscaldando e darò foco. Se sapeste che bestia ch' io sono;
Quando voglio, nessun me la fà.
La natura mi die questo dono,
E vedrete la mia abilità.
So sdegnarmi col labbro ridente,
Quando voglio divengo furente.
Qualche donna che finger non sà,
Venga a secuola, da me imparerà. (p

(par.

# S C E N A XIII.

# Angiolina e Bernardo.

Ang. TO fingere non sô, ma not v' è dabbio
Che cerchi d'impaira ti gran vireù.
La mia sincerità stimo assai più.
Ber. Siere dunque sincera?
Ang. E me ne vanto.
Ber. Affè siete un incanto:
Ber. Affè siete un incanto:
Ser. Affè siete un incanto:
Ser. Se oltre l'esser bellina avete il dono
Della sincerità,
Siete una rarità. Corpo di bacco,
Se vent'anni di meno
Avessi sulle spalle,... Ma sentite;

Ē ver ch' i' son vecchietto,
Ma il cuore cuttavia mi brilla in petro.
Quando veggo un bel viaino.
Non ricordomi l'età,
E mi sento, poverino;
Che diletto amor mi di.
Gioja cara, gioja bella,
Sono come quel soldator
Vectrano sgangherato
Che sentendo la trombetta,
Il tamburo o il a cornetta,

M 4

# AMORE ARTIGIANO

Si risveglia il suo valor.
Tuppe sappe gli fa il cor. ( parte.

S C E N A XIV.

Angiolina sola.

Povero galant' uom, lo compatisco,
Ma però non vorrei
Consumare con esso i giorni miei,
Mi preme il mio Giannin; per acquistatlo
Farò quanto potrò, ma quando mai
Non l'avessi d'aver, se ho da cambiare,
Non mi vuò con un vecchio accompagnare.
Lo voglio giovanetto,

Lo voglio galantino, E vuò che sia bellino, E che mi porti amor. S'è povero non preme, Non curo di ricchezza, Mi basta la bellezza Che mi consoli il cor.

## S C E N A XV

Cortile che introduce ad un osteria con tavola, e panca ad uso de bevitori.

Rosina sola.

Possibil che Giannino
Sia andato all'osteria? Me l'hanno detto,
Me ne vuò assicurar. Povero lui
Se ciò è la verità. Vuò andar cercando
Per tutti questí alberghi; quì d'intorno

Se ti trovo, briecon, te lo prometto, Nè anche a mio padre porterò rispetto.

#### N

Titta allegro dal vino . Bernardo rosso in viso e Giannino mesto e stordito.

Tit. V Ieni, vieni, Giannin, non sara nulla... Qui all'aria si respira.

Gia. Ahi la testa mi gira.

Tit. Siamo stati

In camera serrati . Perciò ti ha fatto male.

Ehi, camerier, portateci un boccale.

Ber. Beviamo allegramente. Gis. Io non ne posso più.

Ber. Povera gioventù! Bevuto ho pure

Più di Titta e Giannino, E sono lesto come un paladino.

(traballando. Tit. Voglio che in avvenire

Siamo buoni vicini e buoni amici, E che giorni felici

Passiamo qualche volta all' osteria.

Ber. E che stiamo d'accordo in allegria.

Gia. (Non ei vengo mai più. Se il sà Rosina Che venuto qua sia, povero me!)

Tit. Giannino, così è Come ch'io ti dicera, Rosina è cosa mia.

Cedila colle buone. Quando no, cospettone . . Cedila per tuo bene.

Gia. Sì, te la cederò. ( Finger conviene.)

AMORE ARTIGIANO.

Ber. Bravo !

Tit. Viva Giannino

Ber. È un galant' uomo.

Tit. E un amico di cor.

Ber. Ti vorrò bene.

Tit. Sarai compagno mio. Ber. La mano.

Tit. Un bacio a me . ( lo assaltano con finezza caricate.

Ber. Vuò un bacio anch'io ,

Gis. (Son stordito; non so dove mi sia.)

Ber. Ah la nostra allegria Ancor non è perfetta.

Tit. E che cosa vi manca?
Una donnetta.

Tit. Bravo! Almen tu non senti Della vecchiezza i danni.

Ber. Parmi d'esser tornato di vent' anni. (traballande.

Gis. (Fa rabbia un vecchio pazzo Che vuol far da ragazzo.)

Tie. Zitto, zitto,

Ecco la mia fanciulla, Facciamola venir.

Vieni, carina.

Ber. Sì, l'Angiolina.
Gia. Vado via.
Tit. Resta qui.

Ber.

( a Giannino . ( verso la scena .

### S C E N A XVII.

Angiolina e i suddetti, poi Rosina.

Ang. L'Ccomí. Chi mí chiama?

Tir. Giannino è che ti brama.

Gia.

Non è vero.

Ber. Vicai, vicai, cor mio.

Se

Se nessuno ti vuol ti prendo io. Tit. Che! Non vi ricordate

L'impegno di Giannin colla fanciulla? Ber. Non mi ricordo nulla, Mi sento in allegria,

Vuò divertirmi e l'Angiolina è mia.

Ang. Voi non mi comodate. Tit. Il pazzo non mi fate.

Che cospetto di bacco... Ber. Di bacco e tabacco

Di voi non ho paura.

Voglio far ancor io la mia figura. (vuol prender per la mano Angiolina, e va al solite traballando.)

L'Angielina è cosa mia, E voi altri andate via,

Che la vuò tutta per me. Ang. Io non so di voi che fare .

E tu dei lasciarla stare. Tit. Ang. Io Giannino vuò per me.

Gia. Figlia mia, non son per te. Res. Ah briccope, all'osteria

Colle donne in compagnia?

Tu l'avrai da far con me . ( a Gian. Gis. Con tuo padre son venuto. Ros. Bell' esempio che gli date!

Tit. Ma Giannino ti ha ceduto. Ma tu devi sposar me.

Ros. Non lo credo. Gia Non è vero .

Ber. T'ha ceduto, cost è. Traditore -- disgraziato, Ros.

Mentitore -- scellerato, Senza legge e senza fe.

Gia. Ah Rosina. Ros. Disgraziato. ( & Ber.

( & Ber. ( Ber.

4 a Ro .. ( & Ber.

( a Ros.

```
AMORE ARTIGIANO.
  193
Gia.
          Gioja bella!
Ros.
                 Scellerato.
Gis.
          Vieni, o cara, vien da me.
Ros.
          Senza legge e senza fe. (in atto di partire.
Gia.
          Mi vien male.
                               ( si getta sulla banca .
Ros.
                    Cos' è stato ?
                                   · (s' accosta a lui .
          Deh soccorri il tuo Giannino.
Gis.
Ber.
          Ha bevuto, il poverino,
Tit.
          Altro male no, non c'è.
Ang.
Res.
          Voglio ajutarti,
          Ma non lo meriti;
                             ( gli dà dell' acqua odo-
          Dovrei lasciarti
```

( rosa e gli ascinea il volto.

Caritatevole Ber. Gli porgi aita, Tit. Ma poi le dita Ang. Ti poi leccar. Gis. Idol mio, son rinvenuto, Ti ringrazio dell'ajuto. Benedetta, vita mia, Sempre sia-la tua pietà. Res. Ah briccone , all'osteria, Colle donne in compagnia? No, di te non ho pietà. Ber. Tit. a 3 Brava, brava in veritat Ang.

Precipitar.

Ang. /
Ti. L'Angiolina ha da spostre .

Ang. Mi ha la fè da mantenere .

Ber .

L'Angiolina vuò ger me .

Gía.

Gía.

Res .

Che cos è ?

Ti, Yecchio pazzo, rimbambito .

Ker

```
ATTO SECONDO.
                                      201
Temerario, disgraziato.
                                     ( a Tit.
 Oh cospetto! ad un par mio?
 Ammazzare lo vogl'io . (pone mano a un'arma .
 Vieni avanti.
                     ( mette mane anch' esso .
             Ajuto , gente .
 Insolente . ( si voglione offendere , e sone tenuti .
           Prepotente .
 Gente, ajuto in carità. ( Vengene camerieri
        ( dell' osteria con bastoni a dividerli.
Hai ragione, ci vedremo.
 Hai ragion, ci troveremo.
s 3. Pace, pace, per pietà.
 Farò pace, se Rosina
 Comandarmelo vorrà.
Farò pace, se Angiolina
Di buon cor mi pregherà.
Via parlate --- via pregate . ( # Ros. ed Ang.
Tutto alfin si aggiusterà.
 Pace, pace domandiamo.
 2. Di buon cuor vi supplichiamo.
 Ritornate in amistà.
 T'avrei punto le budelle.
```

Ber.

Tit.

Ber.

Gia. Ang.

Ros. Tit.

Ber.

Gia.

Tit.

Ber.

GiA. Ros.

Ang. Tit.

Ber.

Gis.

Ma per via di queste belle] (accen, i basteni. Pace, pace si farà.

Gia. 3. Tutto poi si aggiustetà . Ros. Ang.

Che si beva, poffar diana! Ber. E la pace all' artigiana ( danno a entri da bere. Che si faccia come va.

Tat-

## AMORE ARTIGIANO.

Tutti .

Pace, pace, e non più guerra, È felice in su la terra Chi nemico aleun non ha. Viva viva l'allegria, E la buona compagnia Pace, pace, e sanità.

Fine dell'atto secondo .

# ATTO TERZO.

SCENA PRIMA.

Camera di madama Costanza

Madama Costanza e due servitori.

cos. A Ndate, andate tosto A chiamar la scuffiara E il fabbro e il calzolaro Che venghino da me subitamente, Che trattati saran discretamente. ( ad un ser. che par. Ah sì sono contenta, Che il mio caro Fabrizio è ritornato; Segno che mi vuol bene; e s'egli è fido, Convien ricompensarlo. Pria di creder però vogl' io provarlo, Da Rosina sartora. ( al servitore . Va tosto, e dille ch' io non son più irata, Che l'andrienne ho provato, e mi va bene, E contenta sarà, se da me viene. ( parce l' altro ( servitore .

Vuò veder, se Fabrizio ... eccolo quì, Eccolo il ladroncel che mi ferì .

# II.

Fabrizio e la suddetta,

Fab. L'Osso sperar, madama, Placato il vostro sdegno? Cos. Sembrati d'esser degno Di pietà, di perdono? Fab. Se vi spiacqui, se errai, pentito io sono.

#### 196 AMORE ARTIGIANO.

Cos. Se dicessi davver ..

Pab. Lo giuro ai numi.

Cos. Ah sì, veggo in quei lumi,
Che amar costante e vagheggiar son'usa,
Il mio debole affetto e la tua scusa. (pa

#### S C E N A III,

#### Fabrizio solo.

Fab. Clorante io le sarò.

Ma il mio tempo non vuò gettare invano .

Se fedele mi vuol, mi dia la mano.

Alfin s'ella è signora,

Non è che un accidente. Il buon marito
Comoda l'ha lasciata,

Ma so che anch'ella è nata
Povera e triviale qual son io,

E se al sangue si guarda, è da par mio.

Superbette, non vantare
Cogli amanti nobilità.

Voi vincete, voi piagate

# Colla grazia e la beltà. S C E N A IV.

Bernardo ed un servitore, poi Angiolina.

Ber. DT, dite alla padrona,
Che per la terza volta son venuto
Ad obbedirla e renderle triburo. (sen ironia
Ang. Ehi, galant'uomo, andate
Ad avvisar madama,
Ch'io son qui per veder cos' ella brama. (parre il ser.
Ber.

( parte .

Ber. Compatite, Angiolina, Se oggi fuor del dover qualcosa ho detto, Allor ch'era dal vino un po cal·letto. Tre ore ho riposato;

E mi son vergognato,

Tornando a riacquistar la sanità, Scandalo d'aver dato in questa età.

Ang. Per me vi compatisco;

Spiacemi che con Titta Or sarete nemici.

Ber. Passato è il vino, e siam tornati amici.

Ang. E Giannino ? Ber. Giannino,

Frattanto ch'io dormiva, Con Rosina a parlar si divertiva.

Ang. Che pensate di far ? Ber.

Non sò che dire: Non vagliono minaccie,

Non vagliono consigli :

Se lo vuole pigliar che se lo pigli . Ang. Ed io m'ho da acchetar?

Ber. Che far volete?

Giovane e bella siete; Troverete marito.

Sì, ma in oggi V'è poco da far bene.

Ber. Veramente

La gioventù d'adesso È assai pericolosa,

Angiolina, davver, Fate una cosa. Ang. E che ho da far?

Ber. Davvero ,

Se volete star ben con proprietà, Sposatevi ad un uom di mezza età.

Ang. Ma io la mezza età non sò qual sia, Amore Artigiane.

Ber.

### AMORE ARTIGIANO.

Ber. Circoncirea sarà come la mia.
Fino ai cento, se non più,
Vi è speranza d'arrivar.
Ma nel for di giovenuì
No sà l'uomo di campar.
Si principia dai quaranta,
E ne restano sessanta;
Onde un uom che n'as settanta

Onde un uom che n'ha settanta Con ragione si dirà: Quell'è un uom di mezza età.

SCENA V.

Angiolina poi Titta .

Ang. Uesta davver la godo.

I vecchi fanno i computi a lor modo.

Penso però, e ripenso,
Che se Giannin tien sodo e non mi vuole;
E se mastro Benardo
Un'aitra votea ad esibir si viene,
Io non bado all'esta, bado a star bene.

Tit. Anche voi siete qui?
Ang. Ci son venuta
Perche m'hanno chiamato.

Tit. Per la stessa ragione io son tornato.

Ang. Ma non vedo nessuno.
Anderò odi là...

Tit. Dite, aspettate.
Sapete che vi sieno
Novità di Rosina e di Giannino f
Ang. Una picciola cosa;
Ma una cosa da nulla.
Giannino e la fanciulla

fz-

( parte .

Faran l'accasamento, Ed il padre di lei sarà contento.

Tit. Come! Cospettonaccio!

Ang. Come! come!
Non occor cospettare;

Anch'io ci devo stare.

Tir. A me un affronto?

Mastro Bernardo me ne darà conto.

Ang. Voi siete un precipizio;

Ma qualchedun vi farà far giudizio.
Sì, degli altri ne ho sentiti

Far i bravi e cospettar; Ma col remo e travestiti Vanno i pesci a bastonar.

Titta solo .

Per dir la verità due altre volte
Gli astrologhi m'han detto
Quasi la stessa cosa,
Ed è la stella mia calamitosa.
Convien cambiar usanza.
Passati ho tyopig guat.
Meglio tardi che mai . Lasciar conviene
Il gioco, l'osteria . Sì vuò lasciarla.
La lascierò al cospetto . . . . .
Brutta boccacià! Vizio maledetto i (si dà col-

Ci avvezziamo da piccioli in su
A quei vizj che piacciono più.
E la madre che vede e che sente
Se la gode col labbro ridente,

E cre-

# AMORE ARTIGIANO.

E cresciuti che siamo in età, Anche il vizio natura si fà.

198

Ros.

( parte .

## CENA VII

Giardino in casa di madama Costanza.

# · Rosina e Giannino.

Ros. V Ieni, vieni, Giannino, E fin ch'io torno aspettami in giardino. Gis. Se madama mi vede, Cosa le devo dir?

Ros. Non dubitare;

Io ti farò passare
Per garzon di mio padre. Vuò a vedere
Cosa vuole da me, poi ad effetto
Penseremo a mandar quel che t'ho detto.
Gia. Sì certo; questa vita

Non si può più durar . Facciam così s

# S C E N A VIII.

# Madama Costanza e detti.

Cost. CHe fate qui ?

Andiamo da mia zia . . . .

Ros. Or salivo le scale,

E venivo a veder che mi comanda.

Cost. E si viene da me per questa banda?

Ros. Perdoni...
Coss. Chi è colui ?
Ros. È di mio padre
Un lavorante; è un giovane romano.

Cost.

Cost. Eh fraschetta, sarà qualche mezzano. Gia. Io mezzano? Di chi?

Cost. Della Rosina,

Ch'è del mio cameriere innamorata.

Res. Son fanciulla onorata, E per farle vedere

Che a torto il di lei cuore è sospettoso, Questo giovine quì satà mio sposo,

Cost. Dite davver ?

Res. Non mento.

Gia. Così il ciel mi rendesse un di contento.

Cost. Aspettate. Fabrizio. (chiama)

# S C E N A IX.

Fabrizio e detti .

Fab. MIa signora
Cost. Vedi tu questa giovane?

Fab. La vedo.

(Che ritorni a scacciarmi or or prevedo.)

Cost. Ti spiaceria vederla

Ad un altro sposata?

Fab. In verità,

Sull' onor mio vel dico, Dell'amor suo non me n'importa un fice.

Ros. E a me, candidamente, Sull'onor mio, non importa niente.

Cost. Dunque se amanti siete

Perchè non vi sposate? (\* Ros. e Gian.
Ros. Perchè ancera

Ros. Perchè an Mi manca il mio bisogno.

Cost. E che vorreste ?

Ros. Almeno cento scudi

Per far qualche cosetta da par mio.

Cost,

200 AMORE ARTIGIANO.
Coss. Se vi date la man ve li dò io.
Ros. Davvero?
Gis. O hil ciel volesse!

Cost. Eccoli, a caso (tira fueri (una bersa.

Me li ritrovo in tasca. Prepatati li avea per la pigione. (Altri sei mesi aspetterà il padrone.)

Sposatevi e son vostri.

Ros. Tu che dici?

Gia. Non ci ho difficoltà.

Gia. Son qui .

Ros. Cosa sarà?

Cost. Porgetevi la mano.

Facciasi il matrimonio,

Fabrizio servirà per testimonio.

Gia. La mano. (chiedendo la destra a Ros.
Ros. Ecco la man.

Gia. Sposa

Ros. Marito.

Cost. (Ora il sospetto mio sarà finito.)

Eccovi i cento scudi. (dà la borsa a Ros.

Vieni, Fabrizio. Andiamo.

Caro, or' ora saprai quanto ti amo. (parte.

Fab. Buon pro vi faccia. Vuo' sperat frà poco

Fat anch' io la partita a questo gioco. (parte.

# SCENA X.

Rosina e Giannino.

Gia. COsa dirà tuo padre ?

Ros. Una ragione

Forse l'appagherà . Per cento scudi ,

Se

( GiAN.

Se si trovasse anch' ei nel caso mio, Avria fatto egli pur quel che ho fatt' io. Gia. Ehi , dà qui i cento scudi . Signor no.

Ros. Gis. Ma cosa ne vuoi far?

Li spenderò.

Gis. Tocca a me.

Ros. Non signore. Tu, non te n'impacciare. Voglio io maneggiare; Della casa vogl'io la direzione.

Gia. Voglio esser io il padrone. Ros. A questo patto

Non m' avrei maritata. Gia. Perch'abbi a comandar non ti ho pigliata. Ros. Tu non sei buon da nulla.

Gia. Tu sei la gran dottora.

Ros. (Principiamo a buon' ora a quel ch'i' vedo.)

Gia. (Povero me se sul principio io cedo.) Ros. Oh via, facciam così. Questi danari Dividiamoli adesso per merà;

E ogni uno a modo suo li spenderà. Gia. Via, per or mi contento.

Ma poi . . . . Ros. Sull'avvenire Non istiamo a garrire;

Caro Giannino mio, non far così.

Almeno il primo di viviamo in pace. Gia. Sì, d'aver taroccato mi dispiace. Tu lo sai che ti vuò bene,

Che tu sei la gioja mia. Prego il ciel che non ci sia Da pentirsi e da gridar.

No, mio caro, non conviene Far l'amore come i gatti.

Non

#### AMORE ARTIGIANO.

Non son questi i nostri patti, Sempre in pace si ha da star.

s 2. È pur bello il matrimonio, Se non v'entra quel demonio Che fa i sposi delirar.

Gia. La mia parte del danaro. (chiede la bors.

Ros. Sì, mio caro, tu l'avrai.

Gia. In che cosa spenderai

La porzion che tocca a te? Lascia, lascia far a me. Vuò comprare dei merletti, Delle cuffie e dei fioretti. Un vestito-ben guarnito

Colla coda - a tutta moda; E del zucchero e casse. Lascia, lascia far a me.

Gia, Pane, pane, e non merletti,
Pane e vino, e non fioretti.
A una povera ragazza
Non conviene il far la pazza.
Te lo dico, bada a te;

Te lo dico, bada a te; Pane, pane, e non caffè. Oh povera me,!

Che cosa farò?

La mia libertà
Perduta ho così?

Rimedio non c'è,

La voglio così.

Res.

Ros. L'ho fatta, l'ho fatta

Gia. Mi pento, mi pento.

A 2. Che breve contento
Che corto piacere!

Non s'ha da godere La pace un sol di . Res. Giannino .

Qia.

Gia. Rosina.

Res. Marito.

Gia. Consorte.

s 2. Se fino alla morte
Ci abbiamo da star

Veleno - nel seno
Non stiamo a covar
Res. Sì, prendi il danaro.

Fa quello che vuoi. (gli dà la bersa,

Gis. Non credermi avaro, Comanda che puoi.

Ros. Comando che m'ami.

Gia. Il cor se lo brami

Res. Sposino - carino
Sei tutto per me.

z. Il Dio d'amore Che ci ha legato, Che ci ha involato La libertà;

Il nostro seno
Consoli almeno
Colla bramata
Felicità

(parte.

## · S C E N A Ultima.

Titta, poi Madama e Fabrizio, poi Bernardo e Angiolina, pei Resina e Giannine.

Tir. CHe diancine d'imbrogli Ci sono in questa casa? Vado su, vengo giù, nessun mi bada. Meglio dunque sarà ch'io me ne vada.

Mad.

# 204 AMORE ARTIGIANO

Mad, A a Mastro Titta, a voi lo dico Come amico di buon cor: Della cara padroncina

Son marito e servitor.

Tit. Buon pro faccia al cameriere,
Viva viva il dio d'amor.

Ber. Mastro Titta, nol sapete?
Noi ci siam sposati or ora,
E contento è il nostro cor.
Tit. Viva viva il vecchiatello,

Tit. Yiva viva il vecchiarello, Viva viva il dio d'amor.

Gia. Mastro Titta, finalmente (1)

Ros. Siamo qui marito e moglie,

E contento è il genitor.

Tit. Cospettone....no, non voglio.
Più gridare e far rumor.

Viva viva il dio d'amor.

Tutti.

Viva viva il dio d'amore Che consola i petti umani, E nel cor degli Artigiani È più schietto ed è miglior.

Fine del Dramma

# AMORE CONTADINO.

# DRAMMA

DI TRE ATTI PER MUSICA:

Rappresentato per la prima volta in Venezia l'Autunno dell'anno MDCCLX, con musica del Lampugnani.

PĒR-

# PERSONAGGI.

ERMINIA cittadina in abito villereccio amante di

CLORIDEO in abito di pastore sotto nome di Silvio amante di

LENA.

GHITTA sua sorella,

TIMONE loro padre.

CIAPPO lavoratore amante di Lena.

FIGNOLO famiglio . .

La scena è in un podere Isvorato da Timone, ed in luoghi poco distanti.



# ATTO PRIMO.

# SCENA PRIMA.

Vasta campagna atatiwa sparsa di vaij fasci di grano mieturo. In lontano solline dell'ziose ingombrae d'albori e vigneti con caduta d'acque che formano un vago rivo, sopra il quale si vedono degli alberghi villerecci.

Timone, Ghista, Lena, Ciappo, Fignolo, sutti distesi al suolo dormendo, appogiati ai fasci di grano. Villani, e villanelle sparsi per le colline.

Tim. OH dolcissimo ristoro
Delle membra affaticate!

(svegliandosi.

Z, Ģ

### A MORE CONTADINO.

S'è dormito, ed al lavoro Tempo è ormai di ritornar. Su svegliarevi.

Su rialzatevi; Ritornate a faticar.

Dal bollor d'estivi ardori (svegliandosi.

Mi conforta il riposar, Ed amor co suoi martori Non mi viene ad insultar. Presto, presto, son qui lesto

A far quel che si ha da far;
Oh che sonno saporito! (svegliandosi.
Che piacevole dormir!
Or mi par che l'appetito

S'incominci a far sentir.

Ragazzine, - su carine,

Che il lavor s' ha da finir.

Len. Ah sparito è il mio bel sogno; (svegliandosi.
Ho perduto il mio piacet.
Vorrei dirlo e mi vergogno;
No, nessun l'ha da saper.
Son destata, sono alzata,

Vengo a fare il mio dover.

Ah dormir non ho potuvo,

Che mi balza in seno il cor.

No, lasciar non mi ha voluto

Riposare il dio d'amor. Chi mi chiama? - Chi mi brama? Son qui pronta al mio lavor.

Tutti.

Dai sudori e dallo stento Bella cosa è il riposar,

Ma

Ma chi il cuor non ha contento Pace mai non può sperar. Bel diletto quando il petto Non si sente a tormentar!

Tim. Su, figliuoli, daccordo

Del Gran mietuto a collocare i fasci

Ite all'aja vicin. Poi ciascheduno A qualche altra faccenda

La mano impieghi, e di buon cor vi attenda. Va tu, Ciappo, alla macchia

A provedere il focolar di legna.

Tu, Fignolo, t'ingegna

Col tuo fucil per la campagna amena Di grasse quaglie a provveder la cena.

E voi, figliuole mie, per la famiglia Fate quel che convien. Tu, Lena, un piatto

Preparaci di gnocchi, Va tu, Ghirta, a raccor pera e finocchi.

Len. Subito, padre mio. (vuel prendere un fascio

Cia. Eh t'ajuterò io. ( unol sollevar egli il fascio

Len. Va via di quà. (lo scaccia, prende il (fascio e se lo mette in spalla.

(Ègli è il mio caro ben, ma non lo sà.)

Ghi. Ciappo a tutte è cortese Fuori che a me.

Cia. Figuolo è a te vicino,

Ti può meglio servir.

Fig. Sì volentieri.

(Mà di mal cuore, a dir il ver, lo faccio.)

Tenga, signora mia. (prende il fascio e glie(lo da in spalla.)

Ghi. Brutto cosaccio . (lo prende con disperso.

Buona, che non sa nulla
Delle cose del mondo.

Delle cose del mondo.

Ciappo lavoratore

È un giovane d'onore, ed anche Fignolo,

Per dir la vetità,

È un buon famiglio, che lavora assai,

È che al proprio dover non manca mai.

Ecco Silvios anche questo (estervande fra le stene.

È un giovane modesto, e di giudizio,

E ho piacette d'averio al mio stervizio.

## S C E N A III.

Cloridee , ed il suddette

Clo.

Ace brimo e non la spero:

Mi tormenta il dio d'amor,

Ah per tutto il nume altero

Tende lacci a questo cor!

Tim. Che hai, che ti lamenti?

Clo. Oh mio benefico,
Generoso Timone, io non mi lagno,

Nè di voi, nè di queste Umili mie fatiche;

Delle stelle mi lagno al cuor nemiche.

Tim. Delle stelle ti lagni? Io crederei

Ti dovessi lagnar con più ragione

Del caldissimo sol della stagione.

Clo. No, punto non m'inquieta

Il sol co'taggi suol. Rose, e viole

Nell'orto ho trappiantate,

Come mi avete imposto,

Nè i bollori temei del caldo agosto.

Amere contadino.

Quel-

### AMORE CONTADINO

Quello che il sen m'accende, È un fuoco assai maggiore. Tim. E qual foco sarà? Clo. Foco d'amore.

Tim. Povero disgraziato!

Me ne dispiace assai,

Che anche in mezzo del verno arder dovrai

Clo. Ah, se da voi mi lice Sperar nuova pietà, domando a voi Provvidenza a quel mal che in me piangete.

Tim. Ma che posso fat io?
Cle. Tutto potete.

Nacque nel vostro tetto
Fiamma che m'arde in petto.
Quella che estinguer può sì duta pena
È figlia vostra.

Tim. E qual di lor?

Clo.

Tim. E sposarla vorresti?

Oh me felice,

Se speratla poss'io!

Tim. Mio caro Silvio;

Veggio che. tu lo metti, e volontieri Consolatti vorrei. Ma non so ben chi sei. Venisti si offiriti Per giardinier. Ti riconobbi in volto Faccia di galant nom, per ciò ti ho accolto? Ma per darti una figlia,

Ma per darri una figlia,
Vedi che ciò non basta. Hai da far noto
Il paese, i parenti, e la cagione,
Ch' errante peregrin ti feo fin ora,
E risposta miglior darotti allora.

Vivo anch' io coi miei sudori , Povet' uomo sono anch' io ;

Ma,

Ma, figlicolo, il sangue mio
Non lo voglio strapazzar.

Tanto è il cuor del cittadino
Quanto è quel del contadino,
La natura a tutti è madre
Ed insegna al cuor d'un padre
Sulla prole invigilar.

### S C E N A IV.

Clorideo solo .

HA ragione, ha ragione
Il provido Timone, ed io pavento,
Se il mio nome disvelo e il mio destino,
Ch'ei ricuai di daria a un cirtadipo.
Peggio poi, s' egli arriva
A penetrar che il padre
Sposo d'Erminia mi volea forzato,
E che d'un nodo ingrato
Per tisfuggir la dura pena amara,
Vita m'elesti al genio mio più cara.
Ma ahime! spietato amore
Vendica i torti suoi. Qua dove io spera
Della mia liberta godere il bene,
Trovo al misero cor lacci e catene.
Barbaro, ingrato amore

Fiera crudel tempesta; Empio; nel cor mi desta; Mi porta a naufragar. Numi; à chi darò mai Il cor; gli affetti mie; Voi lo sapete; o Dei; Quel che poss' io sperar.

2 50

# S C E N A V

Atrio villereccio, che introduce al rustico albergo di Timone.

Lena colla rocca scacciando alcuni villani.

N Ia di quà, impertinenti.
Faticato ho fin'ora a fare i gnocchi; Se ne toccate un sol, vi cavo gli oechi.
E poi li ho numerati,
E so ben quanti sono.
Son ventiquiatto mani;
Dodici mani dritte
E dodici maniene,
Che fan dieci dozzine,
E avrate a far con me, se li toccate,
E saranno roccate, e bastonate.

Piaceranno a mio padre,
Piaceranno alla Ghitta.
E Ciappo, poverino,
Che gli piaceiono tanto !
Vorrei ne avesse tanti,
Vorrei li avesse tutti;
E darei, se potessi, al mio Ciappino,
Anche il mio cor per un maccatoncino.

## ENA

Sai nulla,

Ghitta con un cesto e la suddetta.

L' Venuto mio padre ?

Len. No. Ghi.

Che vi sien novità?

Len. No. Cosa è stato? Ghi. E' mi fu raccontato,

Che uno, non so chi sia, Ha domandato a nostro padre in sposa Una di noi.

Ih! cosa importa a me? Ghi. Tu se la prima, e toccherebbe a te.

Len. Che cos' hai in quel cestino?

Ghi. Le pera, ed i finocchi. Len. Io pur son brava, e ho preparato i gnocchi.

Ghi. Ma dì : tua intenzione

Non è di maritarti? Len. Eh m'hai stuccata. ( filande . Ghi. Tu sei la prima nata.

Ma quando non v'inclini il tuo desio; Se lo sposo mi vuol, lo piglio io.

Len. Vedrai che bei gnochetti!

Pajono misurati col compasso : Ghi. Eppure i' mi credea,

Che tu amassi Ciappino, e che... Len. Hai tu altto Da dirmi / Amo mio padre e mia sorella ,

E la mia pecorella e il mio gattino ... Come mal pettinato è questo lino!

( arrabbiandosi pel cattivo lino . Ghi. ( Godo davver , davvero .

S'ella Ciappo non ama, averlo io spero. )

## A MORE CONTADINO

Dunque, per quel ch'io sento, Se ci arriva un partito, Tu me lo cederai.

Len. Via. (mostrando di annojarsi,

Ghi. Ch'io sia sposa

Non avrai dispiacer.

Len. Sciocca! (

Ghi. Lo dico,

Perchè dar si potrebbe, Che chiedesse tal' un le nozze mie...

Len. Io non voglio sentir sguajaterie. ( sdegnata . Ghi. Oh non ti parlo più. Se la fortuna

Mandami un buon partito,

Se mio padre l'accorda, io mi marito.

Tu non sai amor che sia

E lo credi una pazzia,
Ah se un giorno in con lo senti,
Se tu provi i suoi contenti,
Lo saprai - mi diurai
se di meglio si può dar.
Ama pur la pecorella,
Ama pure il tuo gattino.
Jo, sorella - un bel sposino
Vuò cecrarmi e voglio amar.

### S C E N A VII.

Lena poi Ciappo.

Len. A Mi pure a sua voglia e si mariti,
Bastami che il mio Ciappo
Mi lascin stare. Anch io
Sento amor nel cor mio; ma non vuò dirlo.
Eccolo l'idol mio. Vorrei fuggirlo.

(in Atto di partire.
Cia.

Cia.

Cia. Lena. ( chiamandola . Che cosa vuoi? ( con ruvidezza . Len. Mi fuggi i Cis. Len. lo no. Cia Fermati, pon partir. ( Mi fermero. ) ( da se sospir. ( senza guard. Cia. Guardami. I.en. Ho da guardare Questo cattivo lino, Che mi fa disperar . ( filando violentemente . Lascia per poco Di lavorare. Lan. Oh certo! Vuò spogliar questa rocca, E dopo questa un'altra. E vuò far della tela, E vuò far le lenzuola e un grembial fino, ( E vuò far due camicie al mio Ciappino, ) Cis. Vuoi tu farti la dote? Len: ( sacenosetta . Cia. Il padre ti farà. Len. Sguajato. ( come sopra. Che pensi a maritarti, Len. Vattene via di qui . ( con sderno. Cia. Non adirarti. ( B pur vergognosetta . ) ( da se : Len. ( Caro il mio bene! ) ( da se . Cia ( Che amabile grazietta! ) ( accostandosi a lei, Lasciami star. Cis. Son fatti i gnocchi? Len. Sì, ma tu non li tocchi. ( flande .

#### AMORE CONTADINO

Cis. A me non ne vuoi dar?

Cia. Ma perchè?

Len Per mio padre li ho fatti, e non per te.

Len. (Poverino!) (da se guardando sott' occhio.

Cis. Tanto male mi vuoi?

Len. Abbadare dovresti a' fatti tuoi .

Cia. Dunque me n' anderò ....

Len.

Cia. Crudel
Len. ( Non ha cor di lasciarmi. )

Cia. (Ah non posso, non posso allontanarmi.)

## S C E N A VIII.

Fignolo coll'archibuso e tasca carica d'uccellà e detti.

Fig. AH! ah, bravi davvero,

Cis. (Maledetto costui.) Che importa a te?

Len. Fignolo grazioso,

Hai pigliato le quaglie?

( allegra e lascia di filare ...

Fig. Sl, di quaglie Ecco la tasca ko piena . Ma intanto della Lena

Quest'altro cacciatore Va civettando, e trappolando il core.

Len. Pazzol Lascia vedere. Oh son pur grasso !
Me ne darai a me?

Fig. Non sei padrona? Len, Ed io ti darò in cambio

Due

Due dozzine di gnocchi, E mangieremo / Gnocchi, quaglie e presciutto allegramente. Cia, Ed a Ciappo meschin?

Len. Ed a te niente.

Fig. Eh Ciappo è il prediletto. Ciappo avrà il bello e il buono.

Cis. Eh se'tu il caro e lo sgraziato io sono.

Fig. ( Fosse la verità! )

Len. ( Povero Ciappo! )

Cia. Lena, cosa vuol dir, che or non ti preme,

Come pria ti premea, di lavorare?

Len. Vuò far quel che mi pare.

Fig. Sei tu, che la comanda?

( a Ciappo arditamente.

Cis. E tu, che cosa sei? ( a Fignolo., Fig. Son quel, che sono e comandar non dei.

Cia. Se Lena qui non fosse,

Ti darei la risposta a te dovuta. Fig. Parla s'hai cuor.

Len. (Figuolo impertinente)

Cia. Lena, per cagion tua...

Len. Taci, insolente, ( & Cias.

Cis. A me così? (alla Lens. Len. Sì, a te.

Fig. Si, a te, sguajato,

Che fai l'innamorato
Con chi di te non se ne cura un frullo,
Della villa e di lei scherno e trastullo.

Cis. ( Più resister non so. )

Len. ( Figuolo ardito,

Me l'ho contro di te legata al dito.

Chi si vuol metter meco,

O è scimuniso o è cieco.

Vedi la grazia mia, Vedi la leggiadria di quest'inchini . Non cedo ai cittadini In brillanti parole, in dolci amori. Povero babuino, ascolta e mori. Coricino, mio bel fegatello, Mongibello-del foco d'amor. Ah che dici ? che dice il tuo cor ? Senti meglio, ascoltami e impara (a Ciap. Gioja bella, giojetta mia cara, (alla Len. Principessa, regina, tiranna Ah lo veggo la rabbia ti scanna. ( & Cian Madamina-monsieur che s'inchina Vi protesta la fede e l'amor. ( alla Len. Mori, crepa, ch' lo rido di cor.

## S.CENA IX.

## Lena e Ciappo.

Cia. ( Non m'arrabbio per lui, ma che la Lena soffra quel disgraziato.) Len. (Che stolido, sgarbato! Non lo posto soffrire. Il mio Ciappino Ha tal grazia che pare un amorino. ( (si rimette a filare.

Cis. Ed or torni a filar?

Len. Torno a filare.

Cis. Perche?

Len. Perchè . . . . perchè così mi pare . Cia. Perchè non lo facesti

Quando Fignolo v'era?

Len. Oh quest'è buona! Voglio fare a mio modo. Io son padrona.

is.

( a Ciappo e parte.

(filando .

Cis. Eh, no; dì, che ti piace

Fignolo più di me.

Len. Oh! (filando fa segno di burlarsi.

Cia. Di, che l'anni

Cia. Di, che l'ami. Len. Io non amo nessun.

Cia. Nessuno ? Certo ?

Len. No, nessuno, nessuno.
Cia. Di, Lening,

Non ti vuoi maritar?

Len. No, vuò filare. Cia. Sempre, sempre filar?

Len. Fin che mi pare.

Cia. Guardami un po .

Len. Va via.

Len. Via di quà.

Cia. Lena mia per pietà... Len. Lasciami stare.

Cia. Che t'ho fatto crudel?

Len. Non mi toccare.

Se ti piace di far lo sguajato

Lo puoi fare con questa, o con quella,

Io non sono, ne ricca, ne bella,

Io non sono ragazza per te.

Voglio filare, - vuo' lavorare E voglio fare - quel che mi pare, Voglio pensare - solo per me. (Se vedesse il mio core Ciappino,

Lo vedria che crudele non è.) (da se .
Stimo più questa rocca di lino,

Che di Ĉiappo l'amore e la fè. Non voglio amare - - mi vuo spassare, Voglio cantare - voglio ballare Lasciami stare - non son per te.

Ciappo poi la Ghitta .

Cia. UH Ciappo sfortunato! Son bello, e licenziato. Ma chi sa? Voglio ancora sperar, Vedute ancora Ho dell' altre fanciulle Che amano e ai loro amanti fanno il grugno di E dan lor qualche pugno, E dicono di no sino a quel punto, Poi dicon sì, quando il momento è giunto:

Ghi. L' hai saputa la nova? No; qual nova?

Gbi, Silvio ha chiesto a mio padre In isposa la Lena.

Cia. Ah son schernito. Della Lena il disprezzo ora ho capito, Perfida! lasciar me pe'l giardiniere? Per un che è forastiere, Che non si sa chi sia! Tuo sarà il danno e la sfortuna è mia.

Chi. Non sai tu chi è la Lena? È sciocca, e non conosce e non sa nulla. Io sì son tal fanciulla Che il merito distingue, e se Ciappino Mi volesse quel ben, ch' ei volle a lei. Fortunata davver mi chiamerei.

Cia. Ah? Ghitta mia, non posso. Ghi. Perchè ?

Perchè ho donato Il mio povero core a un core ingrato;

Ghi. E un den mal corrisposto Ripigliare si può liberamente,

È poi

È poi farne presente A me che lo terrò, come un giojello. Cia. Il mio poveró cor non è più quello.

Era il mio core un dl ,
Come sull'alba è il fior.
Or non è più così.
Or ha strapazzato amor
Lacero, secco e nero,
Perso ha l'odor primiero,
Non è più fiore al tatto ,
Arida paglia è fatto ;
Non è più fior per te.
Non v'è più core in me.

S C E N A XI

Ghitta poi Erminia .

Ghi. Poverino! delira. A me dia pure Questo fior rovinato, Questo cor strapazzato, Mimpegao, quiando ancor fosse coal, Farlo bello tomar, com era un dl. Chi è questa, che ora vinene? Contadina non par, benchè vestita In villereccio amese. Ella certro non è del mio paese.

Erm. Pastorelle, felici voi siere,
Che godere I a pace del cor,
Fra quest' ombre di gioja ripiene,
Le catene - son dolci d'amor.
Ghi. ( Canta e parla da se come una pazza. )
Erm. Addio, bella ragazza.
Vi saluto.

Che volete da noi?

Ern

#### AMORE CONTADINO.

Erm. Domando ajuto. Ghi. Oh mio padre, sorella,

Femmine a lavorar non prende mai. E in casa egli ha de mangiapani assai. Erm. Nè perciò mi esibisco.

Nè addatrare saprei mano inesperta A rustici lavori. Io sol vi chiedo Per la notte vicina asilo e tetto.

Ghi. Oh a chi non conosciam non diami ricetto.

Erm. Chi son io vi dirò.

Ghi. Bene ; aspettate.

Se c'è in casa mio padre,
O alcun della famiglia,
Subito a voi lo mando.
(Io ci scommetterci ch'è un contrabando. (parté.

## EN A XII.

Erminia poi Timone.

Erm. AH s'egli e ver l'annunzio
Che Clorideo spietato
Siasi qui ricovrato,
Vuo, che ragion mi senda
Del ruvido dispregio
Con cui mi abbandono. Chi l' crederebbe?
M'insultò, mi scherni, spierzommi ognora;
Io lo seguo, e lo ecco e .l'auno annora.

Tim. Siete voi, che domanda Ricovro in questo tetto?

Erm. St., per pietà vel chiedo.

Tim. (Villereccia non parmi a quel chio vedo.)

Pria che albergo v ascordi,

Conoscervi deggio.

Erm.

Erm. Erminia è il nome mio.

Figlia d'onesto padre, il cui affetto Sposo grato al cuor mio mi aveva eletto. Ma il crudele, inumano,

Sia che amore abborrisca, o che gli spiaccia L' infelice mio volto, Fuggi ramingo in rozzi panni ayvolto.

Deh, se fra voi s'asconde, Ditelo per pietà:

Tim. Come s' appella?

Erm. Clorideo .

Tim. Non intesi

Tal nome a giorni miei. Stranier qui venne Giovane, è ver, che l'orticel coltiva, Ma il nome suo mi è noto; Silvio si chiama, e Clorideo m'è agnoto.

Erm. Nome potria mentir.

Tim. Si, potria darsi. Ma io non voglio impicci.

Ho due fanciulle in casa, E scandali non voglio in casa mia. Compatite, scusate e andate via.

Erm. Deh amabil vecchiarello,

Per la bontà di cuore Che nel ciglio il rigor vi desta invano;

Siate meco cortese e siate umano.

Tim. Eh figlia mia, le dolci paroline

Meco non son più a tempo. Il cuore un giorno

A me pur, giovanetto, in sen brillava.

Passato è il tempo che Berta filava.

Se venuta foste un dì,

Nel bollor di gioventu, V'avrei detto: state qui. Ora il grillo non c'è più. Sono vecchio e sgangherato,

Non

#### AMORE CONTADINO

Non fo più l'innamoratto. ( Ah con tutti i mali miei Non vorrei precipitar. )

S C E N A XIII.

Erminia sola

No, non v'è più per me speranza alcuna.
Nemica ho la fortuna
Congiura al mio dolore
Il cielo, il mondo, e il farettato amore.
Andrò fra torde belve,
(Ah non so ben; se disperata, o forte)
Il rimedio a cercar fra stragi, e morte.
Ma di un perfido core
Belva non vi è peggiore.
Del, se pel mio sembiante
Concepisti tant'odio, e tanta pena,
Barbaro Clorideo, vient e mi svena.

Ma che il feci ingrato,
Babbaro cor spietato?
Ah che mi sento in core
Dirmi, sdegnato,, amore a.
Tanti schenisti e tanti
Teneri fidi amanti,
Pena, delira ancor,
Vendicator - crudele !
Svena la rua fedele,
Trammi dal scho il cor,

parte .

SCE-

### C F N A YIV

Stanza rustica interna dell'albergo di Timone, col fucolare e foco acceso, sopra di cui vedesi la caldaja per cuocere i gnocchi; da un lato tavola per la cena, con sedie ed altri apprestamenti per la medesima.

Timone a sedere presse la tavola. Lena che bada a cuecere i gnechi. Ghitta a sedere da un altre lato, che menda i finecchi. Ciappo che cava il vino, e prepara le ciottole per bere! Fignolo, che ammannice l'eccorrente per la tavola.

Tim. SIlvio non si è veduto?
Ghi, Non ancora.

Tim. (Affè non vedo l'ora Di vederlo, e sentir che imbroglio è questo. Sarebbe un bel birbante

Se richiesta mi avesse la figlinola, E con altra costui fosse in parola.) Badate se'l vedete.

Cis. Eh verrà; non temete. (portando vino in ta-

Non vi mettete in pena. Silvio verrà per consolar la Lena.

Len. Cosa parli di me? (venendo dal foco colla (mestola in mano.

Cia. Nulla; diceva

Che sarai consolata.

Len. Essere io non voglio corbellata. (10) na ver(10 il focolare e si ferma alla metà
(10 illa stanza.

Amore Contadino . P Cia.

AMORE CONTADINO.

Cia. (Eh son' io il corbellato .)

Ghi. Ciappo, vieni,

Vien da me, poverino.

Cia. Sì, tu almeno Sei più schietta di lei.

Sei più schietta di lei . (alla Ghit. Len. Cosa dite fra vuoi de fatti miei ? (avvan-(zandosi .

Cia. Nulla.

Tim. Via, bada a te.

Bada a cuocere i gnocchi. - (alla Lena. Len. Per mia fe,

Ghitta l'ha ogn' or con me. Mi perseguita sempre, e quel birbone Sempre le da ragione. Via di là.

Sempre le da ragione. Via di là. (a Ciap. Ghi. Non le badar, Ciappino. Cia. I' vuo star quà. (alla Lena.

Len. (Proptio mi viene la saetta.) (arrabbiandosi. Fig. Lena,

Bada a me, non a lui. (piano alla (Lena.

Len. Lasciami stare. (\* Fign. Fig. (Non lo vedi, che a Ghitta ei potta amore?)

(come sopra.

Len. Che importa a me? (Oh Ciappo traditore!)

Tim. Che si fa? non si cena?

A chi dich'io? Tu, Lena,
Fa che sien lesti i gnocchi.
Tu monda i tuoi finocchi.
(alla Ghista.

Prendi tu, Ciappo, il pan della dispensa, Fignolo ad ammannir venga la mensa. (ciasche-(duno fa la sua incombenza.

Quando l'ora è della cena, Aspettar mi reca pena. È de'vecchi il sol diletto Star in letto -e masticar.

Fig.

|      | ATTO PRIMO. 231                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| Fig. | Qua il padrone e qua la Lena; (met-<br>(tendo le salviette,        |
|      | E quest'altro è il posto mio.                                      |
| Cia. | Signor no, ci vuò star io.                                         |
| Ghi. | Tu hai da star vicino a me. ( a Ciap. (alzandosi,                  |
| Len. | State pur dove vi aggrada,                                         |
|      | A me so che non si bada,                                           |
|      | Date qui la mia salvietta, ( prende la<br>( salvietta e si ritira, |
|      | Che soletta - io mangierò.                                         |
| Tim. | Vien qui, Lena, Dove vai?                                          |
| Fig. | Cosa è stato ?                                                     |
| Cis. | Che cos' hai!                                                      |
| Ghi. | Non badate a quella pazza,                                         |
| Len. | Ciascheduno mi strapazza,                                          |
|      | Non mi ponno più veder. (piangendo.                                |
| Tim. | Figlia mia.                                                        |
| Len. | Mi crepa il core.                                                  |
| Cia. | Lena bella . (con tenerezza.                                       |
| Len. | Traditore, (a Ciappo,                                              |
| Tim. | Traditor? Perchè l'hai detto?                                      |
|      | Ah se a Ciappo porti affetto                                       |
|      | Dillo al padre, o figlia mia.                                      |
| Len. | Vado via, non posso star.                                          |
| Tim. | Di se l'ami. (trattenendola.                                       |
| Len. | Messer no. (a Tim.                                                 |
| Tim. | Vuoi tu Silvio? (alla Lena,                                        |
| Len. | Non lo vuo.                                                        |
| Cia. | E il tuo Ciappo? (alla Lena .                                      |
| Len. | Taci un po. (a Ciappo.                                             |
| Fig. | Se un famiglio non vi spiace,                                      |
| -    | Io la Lena prenderò. ( a Timone.                                   |
| Ghi. | Caro padre, se vi piace.                                           |
|      | Io Ciappino sposerò,                                               |
|      | n                                                                  |

AMORE CONTADING. 212 Ah mi sento venir meno, Len. Ah mi manca il cor nel seno, Più resistere non sò. ( sviene . Tim. Acqua fresca; presto, presto. Gia. Son qua pronto. (prende l'acqua dalla tavola. Fig. Son quà lesto. (Il suo mal conosco e sò.) Ghi. (da se. Tim. Mi dispiace della Lena, Mi dispiace della cena. Che risolvere non sò. Dove sono? Voi chi siete? Len. ( rinviene . Tim. Son tuo padre. Cis. Son Ciappino. Len. Ti conosco, malandrino, Sei un lupo che le agnelle Meschinelle - vuoi rapir . ( & Ciap. Ahi delira. Tim. Cia. Poverina!

Fig. Via, Lenina.

Ghi. Sorellina. (scherzando.

Len. Lupi, cani, quanti siete,

Mi volete-divorar,

Tutti fuor della Lena.

Presto, presto la ragazza

Perde il senno, divien pazza.

Sangue, sangue.

Tim.

Ghi.

Len.

Corda, corda,
Tutti.

Presto a letto, poverina,
Conduciamola di là,
E una buona medicina
Dal suo mal la guarirà.
No, non voglio. Via di qua.

Fine dell' Atto Primo .

A T-

## ATTO SECONDO

Atrio villereccio che introduce all'albergo rustico di Timone.

Clorideo e Fignolo.

Clo. Come! Non mi è permesso Penetrar nell'albergo ?

Fig. No, ti dico.
Non ti vuole il padrone.

Clo. Non mi vuole il padron? Per qual ragione?
Fig. Perchè avesti l'ardire

Di chiedergli la Lena, e v'è chi dice
Che hai con altra ragazza un primo impegno.
Và pria, ch'egli abbia ad adoprate un legno.

Cle. E crederà il padrone Alle menzogne altrui? Senza ascoltarmi,

Ardirà di scacciarmi ?

Fig. Ad ascoltarti

Vetrà quanto tu vuoi .

Ma là dentro frattanto entrar non puoi,

Clo. (Misero me!) La Lena, Dimmi, sa ch'io la chiesi?

Fig. Sl, pur troppo
La nuova l'ha saputa,
E pianse, ed è svenuta,
Ed or per tua czgione,

Quasi quasi smarrita ha la ragione : Clo. Per me?

Fig. Per te, sguajato, Che da casa del diavolo,

Pro

## 34 AMORE CONTADINO.

Prosontuoso, audace, Sei venuto a sturbar la nostra pace.

Clo.. Ah sei tu della Lena Il fortunato riamato amante?

Fig. Lo sono e non lo sono,

E tu saper nol dei. Per or ti basti
Saper che colà dentro
Luogo non vi è per te,

Luogo non vi è per te, E se ci vieni, avrai che sar con me. Mi conosci? Sai chi sono?

Se nol sai, te lo dirò.
Io non butlo, ma bastono,
E provat te lo farò.
Han provato le mie mani
Più pastori e più villani,
E il mio guardo furibondo
Tutto il mondo-fa tremar,

(parte.

## CENAI

Clorideo poi la Ghitta.

Cis. Non temo dell'audace Nè l'amor, nè l'orgoglio; ah mi spaventa Di Timone lo sdegno, e non intendo Della Lena il futor d'onde sia nato, Nè qual creder mi possa altrui legato.

Ghi. Vieni, Silvio, che fai? Clo. Ch'io venga? e dove?

Ghi. Vieni a veder la Lena Afflitta, addolorata. Ora è in se ritornata, Ma faceva pietà.

Cle. Da che mai venne
Quel rio dolor che ha il suo bel core oppresso?

Ghi.

Ghi. Che derivi, cred'io, sol da te stesso. Clo. Mi ama dunque la Lena?

Ghi. Sì, ti adora, E tu non vieni ancora? ( Avrei piacere

Che Ciappo ingelosito,

Sempre più si sdegnasse, E il pensier della Lena abbandonasse.)

Clo. Io verrei volontier, ma l'insolente Fignolo prepotente,

Teste mi disse minaccioso, altero, Che Timone me'l vieta.

Ghi. Eh non è vero.
Sai che ti ama mio padre e sai che tutti
Ti vediam volontieri, e mia sorella

Forse più di nessuno. Vien quì, vien meco, e non temer d'alcuno.

(le prende per la mano, Clo. Vengo. Ajutami o ciel:

Ghi. Si, fatti cuore. ( s' incamminano.

## S C E, N A III.

Erminia e detti .

Erm. H Ermati, disumano e traditore.

( a Clor. arrestandolo.

Clo. Ahimè ! Ghi. Che imbroglio

Ghi. Che imbroglio è questo?
Clo. A che mi vieni, o Esminia,

Importuna a insultar? Sai che mi spiaci, Sai che ti sfuggo e che il cuor mio non ti ama.

Gbi. (Parlar 'schietto davver questo si chiama.)

Erm. Dimmi almeno il perchè. Di s'io ti sembro
Sì abborrevole oggetto, e qual ti spiaccia

Difetto in me; qual di natura ingrata

Infelice cagion rendami odiosa Ai tuoi lumi, al tuo cor. Priva qual sono Di beltà, di virtù non arser pochi Fin' ora al sguardo mio. Cruda e severa Fui con mille amatori, io rel protesto; Amai te solo, e il mio delitto è questo.

Gibi. (Non saria il primo caso che da cento Fosse una donna amata, E da quel che vorria, fosse sprezzata.)

Clo. Io non insulto, o Erminia,

I pregi tuoi, Quello che in te mi spiace È il tuo grado e il tuo stato a mante io sono Di lieta libertà; sfuggo, abborrisco Di pomposa città la gara, il fasto, l'alterigia, il rumor. Sin dall'infanzia Avezzo i' fui fra solitari alberghi; Fra innocenti pastor goder la pace. Torno alle selve e tu lo soffit in pace. Lasciami in pace, o bella,

Non domandarmi amor. Pena risento al cor; Barbara cruda stella Regge gli affetti miei. Veggo che amabil sei, Ma non ti posso amar. No, non chiamarmi ingrato; Lagnati sol del fato. Credimi: son costretto Affetto - a te negar.

(di Timene)

## S C E N A IV.

## Erminia e la Ghitta.

Ghi. (L Intanto il pover'uomo, Senza ch'io l'introduca e che io lo scorti, Va là dentro a cercar chi lo conforti.)

( in atto di partire . Erm. Amica . ( chiamandola . Che volete?

Erm. Deh se pietosa siete, Quanto vaga e gentil, ditemi almeno, S'egli d'altra beltà ferito ha il seno:

Ghi. Bugie non ne so dire , e poi è meglio Perdere ogni speranza,

E acchetarsi e cercare altro partito. Sì, da un'altra bellezza ha il sen ferito. Erm. E chi è questa?

Ghi. La Lena.

Mia sorella maggiore. Oh stelle! È bella? È vezzosa ? È gentile ?

Ghi. È mia sorella . Io, per dirla com'è, sone di lei Un po' più spiritosa,

Ma circa alla beltà noi siamo lì. Vezzosette ambedue così e così. Erm. ( Ardo di gelosia. ) Quel disumano Dove andato or sarà?

Ghi. Cara figliuola, Io vi consiglio a superar la pena. Ei sarà andato a ritrovar la Lena. Erm. No, tollerar non posso

Pre-

## A MORE CONTADING

Preferita vedermi una vil donna. Proverà i sdegni mici.

( i' incammina verso la casa .

Fermate . ( la trattiene .

Ghi. Fermate (la ti

Trattenermi tu vuoi . ( come sopra . Ghi. Qui comandiamo noi . ( come sopra . Erm. Vuò vendicarmi . ( come sopra .

#### SCENA V.

Timone, scacciando Clorideo e le suddette.

Tim. Tuori, fuori di qui. ( a Clor. Clo. Clo. Perchè più non ti voglio. Erm. ( h mi vendica il cielo.) ( chi. Clo. Clo. Che vi ho fatto, signori Che vuol costei

Che vien qui tutto il giorno, Alle mie terre e alla mia casa intorno. Cle. Ah perfida, tu sei

Cagion de scorni miei. Giubbila e ridi. Ma t'inganni, crudel, se in me confidi. ( parte.

## S C E N A VI

Erminia, Timone e la Ghitta.

Qualche cosa a ridire, andar potete

Ghi. Che vorreste voi dir ? ( con disprezzo .

Ghi. Che vorreste voi dir ? ( ad Erm. con sdegno .

Erm. Gente villana ,

Indiscreta, incivile e disumana.

Tim. Andate via.

Ghi. Signora graziosina,

Se siete cittadina
State da quel che siete, e non andate
Gli amanti a ricercar di quà e di là,
Ed a chiedere amor per carità.

Lasciateci star.

Mi fanno ridere le citradine
Quando disprezzano le contadine.
Che cosa siere di più di noi ?
Abbiamo quello che avete voi .
Abbiamo giu cochi, la bocca e il naso ,
E tutto quello, che vien dal caso'
Non vi di metito , non è virtù ,
Si stima assai più
Chi ha grazia e beltà.
E tanto in citrà ,
Che in villa si danno
Bellezze che fanno
Gli amanti cascar .
Siepora - dottora .

( parce .

## S C E N A VII.

Erminia, e Timene.

Erm. GEnte male educata
Non può meglio parlar.

Tim. Mi maraviglio,

Che pensiate coal. Fra noi 9 êl è vero, Con l'arte e con gli studi Mascherar la virui non si procura, Ma la semplice amiam schietta natura. Noi con le certimonie Nos appiamo adular. Da noi non s'usa Dar col labbro il buon giorno e poi col euore Trista notte augurar, giurare affetto, E covare nel sen l'odio e il dispetto.

Noi siam genti villane, Ma al pan diciamo pane;

E siam genti onorate, E i'son padrone e posso dirvi: andate. Erm, Sì, me n'andrò, ma forse

Vi pentirete un di D'aver meco così trattato a torto, Poichè l'onte e gl'insulti io non sopporto. Tim, Oh questa sì, ch'è bella,

Ho a tollerar l'intrico?...

Basta così, vi dico,

Non replicate ancor.
Se m'avvilisce amor,
L'onte soffirir non voglio.
Quell'indiscreto orgoglio,
No, tollerar non so.
Tremi quel core audace,
Che ha l'ire mie destate.

Per-

Perfidi, voi tremate. Sì, vendicarmi io vuò.

#### ENA

## Timone poi Fignelo .

Tim. IH ih! vuol mover guerra Agli astri, ed alla terra. Eh sì, mi fido. Di una donna al furor non tremo, io rido. Spiacemi della Lena, Ch'è ancor sì travagliata, E pare innamerata, E di chi non capisco e dir nol vuole, E mi fanno tremar le sue parole. Fig. Padron, sapete nulla Dove sia la fanciulla?

Tim. Fig. La Lena.

Dagli occhi ci è sparita, E nessuno sa dir dove sia ita. Tim. Povero me! cercatela. Guardate nel giardino, Nell'orto e nei vigneti, E nel vial degli abeti. Ah si vuol rovinar così ammalata, Ditele, che non faccia la sguajata : Fig. Sì, sì, glie lo dirò. ( Ma la conosco;

Caparbia è per natura. Che trovar non si lasci ho gran paura. ) ( parte. Tim. Padri, poveri padri! Abbiam nei figli

Brevissimi contenti e lunghi guai, E un di di bene non ci lascian mai, Quando sono tenerelli,

Cento cure e cento mali.

Quan-

#### AMORE CONTADINO.

Ouando sono grandicelli, O son sciocchi o son bestiali. E si strilla e si contende, E la madre li difende, Oh che spine in mezzo al cor! E se arrivano in età, Che piacere a noi si dà ? Se son maschi, mille vizi,

(parte .

# Ah chi figlio alcun non ha

Ruine d'antichi acquedotti.

Ciappo e due contadini.

Se son donne, precipizi.

felice e non lo sa.

LEna, Lena, ah dove sei? Sei fuggita, ma perchè?. Ti nascondi agli occhi miei ? Torna al padre e torna a me. Oime che in un momento Ci è sparita dagli occhi .

Smania il povero padre, La germana la cerca, ed io, meschino, Il mio bel coricino Per piani e monti rintracciar mi provo; Corro, salgo, discendo, e non la trovo. Deh per pietade, amici, A ricercarla andate,

A me la vita e al genitor recate. ( partene i due contadini.

Dove sei, mio bel tesoro? Petchè mai da me fuggir?

Que-

Questo sol dai numi imploso: Rivederti e poi morir,

par.

## S C E, N A X.

La Lena sola.

Dove vado? Io non lo sò. Tiro innanzi, o resto qui? Di paura morirò Se tramonta il chiaro dì.

Oime, che cosa ho fatto? Per rabbia e per dispetto Troppo m'allontanai dal nostro tetto; Che ditan, che faranno Il poveto mio padre e mia sorella, E Ciappo, e i miei parenti? Eh sì, saran contenti. Mio padre avrà finito D'obbligarmi a parlare e di adirarsè, E di dirmi ostinata. La Ghitta innamorara, Or, ch' io più non ci sono, avrà Il suo intento, E Ciappo traditor sarà contento. No, a casa più non torno. S'approssima la notte, Ed avrei delle grida e delle botte. Ma povera figliuola, Che farò mai qui sola? Ahime pavento

Che farò mai qui sola? Ahime pavento Fra quegli etmi dirupi Biscie, rospi, serpenti e corbi e lupi. Ah mi pare ... di sentire ....

Ah mi sento ... il cor tremare .....
Veggo un'ombra ... brutta brutta ...
Sudo tutta ... sento gente ...

Che

#### AMORE CONTADINO

Che sian ladri? Oh me meschina; Poverina! che sarà? Zitto, zitto vien di quà Una bella - villanella: Mi consola - non son sola; Oualche ajuto mi darà.

## SCENAX

Erminia e la suddetta.

Erm. (As rinvenir non posso
Il crudel, che mi fugge.)
(È ben vestita;
È sola; e facilmente
Sarà l'albergo suo poco lontano.
Qualche ajuto da lei non spero invano.)
Erm. (Chi è costei che mi guata, e par tremante?)

Len. (Ah coraggio non ho.)

Erm. Dimmi, vedesti

Alcun passar per questa via?

Len. Nessuno. ( tremante. Erm. Tremi? Non lo vuoi dir ? Len. Non vidi alcuno. (come top. Erm. Ma che hai? Che payenti?

Len. Nulla, nulla. (como sop. Erm. Palesami, fanciulla, Quel che nascondi in cuore.

Len. Piena son di vergogna e di timore. Erm. Perchè?

Len. Perchè fuggita
Sono di casa mia,
Nè sò dove mia vada, o dove sia.

Evm. Perchè fuggit?

Len.

Len. Lasciate,

Ch'io mi ristori un poco . Vi dirò in altro loco

Tutto quel ch'è accaduto.

Vi domando per or, soccorso, ajuto.

Erm. Ma che farti poss' io? Son forastiera. Lungi è la casa mia.

Len. Conduceremi vosco in compagnia.

Erm. Dimmi prima chi sei.

Lena son'io.

Timone è il padre mio, detto il badiale.

Erm. (Ah giunta é in mio poter la mia rivale.) (da se. Len. Pietà, pietà di me.

Erm. Che sì, che amore

È cagion del tuo duolo?

Len. Ah non mi fate
Arrossir d'avvantaggio.

Erm. (In traccia andrà di Clorideo malvaggio.) (da se. Len. Posso da voi sperar?

Erm. Sai tu chi sono?

Len. Non v'ho veduta mai. Erm. Son'io, se tu nol sai,

Sposa tradita di colui che adori, E tu sei la cagion de miei martori.

Lem. (Ah Ciappo traditore!

Va con tutte le donne a far l'amore.)

Erm, A me chiedi pietà r Perfida, il tempo

Di vendicar i torti Dell'amor mio sopra di te è venuto.

No, non mi fuggirai.

Len. Ajuto, ajuto.

-----

Amore Contadine.

2

## CENA XII.

Ciappo, con i due villani e le suddette.

Cis. Coomi in tuo soccorso;

Alfin ti ho ritrovata.

Che vi fece di mal la sventurata?

Calla Lena.

(alla Lena.

(al Erm. Di Clorideo l'indegna

Amante, a me rival, di lui và in traccia.

Len. No, non è vero, e ve lo dico in faccia.

(Non mi fà più paura.)

Ah mentitrice!

Erm. An meantitrice:

Non dicesti poc'anzi
Che per amor fuggisti; E chi è l'amante,
Se non è Clorideo;
Lin, Non so di Clorideo,
Nè Babeo, nè Sicheo, nè Melibeo;
Non so che vi diciate,

E lasciatemi star: non mi seccate.

Erm, Hai ragion, disgraziata,
Che difesa ora sei; ma verrà il giorno,
Sl, verrà il dl, m' impegno,
Che vendetta farà teco il mio sdegno,

## S C E N A XIII.

Lena, Ciappo e i due villani.

Cis. Lena, amor mio.

Len. Và via.

Mi scacci ancora ?

Len. Non ti posso vedere.

Cis.

In grazia almeno

D' a-

D'averti liberata,

Usami carità, mostrati grata.

Len. (Gerto, s'egli non era, Sarei, meschina, o strapazzata, o morta.)

Cia. Non gradisci il mio amor?

Len. Non me n'importa.

Cia, Pazienza, Torna almeno L'afflitto padre a consolar; meschino

Ei piange, poverino, e si dispera. Len. (Povero padre mio!)

Cis. Vieni, carina;

Via, non mi far morire.

Len. Teco non vuò venire.

Cis. Perchè, colonna mia?

Len. Non vuò dare alla Ghitta gelosia. Cia. Credimi, te lo giuro,

Di lei nulla mi curo. Quel che ho fatto, L'ho fatto per vendetra. Sei ru la mia diletta:

Il tuo fedele io sono.

Se ti offesi, mio ben, chiedo perdono. (s' inginocchia. Len. (Ah non posso resistere;

Piangere son forzata.) (piange. Cis. Ah tu piangi, ben mio? Sei tu placata? (i'sizs

Len. No. Cia. Che brami di più?

Len. Giura che mai

Ghirra non amerai.

ia. Lo giuro al cielo.

Len. (Or contenta son'io.)

Cia. Ma dimmi, o cara,

Se mi amasti fin'or, se mi amerai.

Len. Non lo dissi, nol dico, e nol saprai.

Cia. Misero me! Pazienza! Almen rirotna

Meco al paterno albergo.

, 2

Len.

## AMORE CONTADINO.

Len. Oh questo nò. Cia. Vuoi quì sola restar?

Len. Teco non vuò.

Ti accompagnino questi Giovani saggi, onesti.

Len.

Sì; con essi

A casa totnerò, perchè mio padre
Più non provi per me pena, e cordoglio;
Ma tu stammi lontan ch'io non ti voglio,
Se hai piacer di darmi gusto,

Mai d'amor non mi parlar.
Ma non fare il bellimbusto,
Non andare a civettar.
Non parlar con mia sorella,
Nè mi dir ch'io son gelosa;
Non mi dir ch'io sono bella,
Non mi dir ch'io son vezzosa,

E a mio padre per isposa Non mi stare a domandar. Sei capace? Ti dispiace? Se farai sempre così, Forse un di dirò di sì;

Forse un di dirò di si; Ma per ora non lo sò, Voglio dire ancor di nò.

CENA XIV.

Ciappo solo.

Samo sempre da capo e sempre peggio. Sio parlo ella s'adira; e se non parlo, E se al padre in isposa io non la chiedo, Altra via per averla ahinè! non vedo, Seco non mi ha voluto.

( parte .

Sara per ritrosia. Ma io per altra via, Vuo al padre anticipar la nuova grata, Che la cara sua figlia è ritrovata. La Lenina-mia carina

Sempre cruda non sarà. Quel bocchino-graziosino Forse un sì risponderà. Vergognosa - schizzinosa Far l'amore ancor non sà. Ma la bella-villanella Far l'amore imparerà.

( parte .

#### CENA XΥ.

Atrio che condute all'albergo rustico di Timone.

Timone, poi la Ghitta, poi Fignolo.

Povero padre! Povera figlia! Chi mi soccorre? Chi mi consiglia? Solo col pianto sfogo il tormento. Ah che mi sento-frangeze il cor.

Ghi. Ah ch'è smarrita la sorellina. Dov'è fuggita la poverina? Ah she mi dolgo son più ragione, S'io fui cagione - del suo dolor.

Ah che la Lena più non si trova. Fig. Chiamar non serve, cercar non giova-Il sole è smorto, la sera imbruna, E nuova alcuna non s'ebbe ancor.

## S C E N A XVI.

Ciappo e i suddetti e poi la Lena.

Cia. A Llegri, non piangete; La Lena è ritornata.

Tim. Dove?

Ghi.

Fig.

Dov' è? Tutto saprete.

Ghi. Oh sorella!

Fig. Oh Lenina!

Come?

Tim. Oh sangue mio!
Cia. Consolatevi pur che godo anch'io,

Tim. Ma dov' è ?

Cia. Poverina !

Trema, piange e cammina. Teme d'esser sgridata,

D'esser rimproverata. Timida è per natura;

Teme il padre sdegnato, ed ha paura,

Tim. No, no; dille che venga, Che non abbia timor. La sua venuta

Tanto mi ha consolato,

No, non le griderò. Voi avvertite
A non darle spiacer. Cari figliuoli,
Fate che si consoli. Allegri in viso

Accoglietela rutti. Oh che giornata Per me felice è questa!

Giubbilate figliuoli, e facciam festa.

Ah mi sento-un tal contento

Che col labbro non sò dir.

Tal figliuola - mi consola, E mi fa ringiovenir,

Fig. Ah nel petto- ho un tal diletto
Che non vaglio ad ispiegar.
La Lenina - poverina
Mi fa tutto giotbilar.

Ghi. Quel piacere - ch'ho d'avere
Nel vederla, dir non sò
La sorella - - poverella
Con amore abbraccierò,

Cis. Fortunato - sono stato
Nel poterla rinvenir;
L'ho cercata - l'ho trovata,
Ma di più non posso dir.

Vieni o cara, vieni, o bella, Le nostr' alme a consolar. Benedetta quella stella Che ci vuol felicitar.

Len. Caro padre, perdonate,
Perdonate sorellina,
Compatite una meschina,
Ve lo chiedo in carirà.

Tim. Vieni, o cara.

Len. Questa mano
Deh lasciatemi baciar.

Tim. Ah m'è forza lacrimar.

Len: Un abbraccio stretto stretto.

Len Un abbraccio stretto stretto. (alla Ghista.
Ghi. Oh che gioja, oh che diletto! (si abbras.
Fig. Mi consolo, o Lena amata.

Len. Fignolino, ti son grata.

Cia. A me nulla?

Len. Nulla a te. Cia. Ah crudele! ma perchè?

(con tenerezza

Tim. Non si piange e non si grida.

Che

AMORE CONTADINO

Che si goda e che si rida, E la cena si ha da far. Ah mi par di respirar. Len.

Tutti .

Bel piacere, bel diletto È il dolor che punse il petto Tutto in giubbilo cangiar. Fortunati - consolati Ci anderemo a solazzar.

Fine dell' atto secondo.

## ATTO TERZO.

## SCENA PRIM'A.

Atrio che introduce all'albergo di Timone.

Notte.

Clorideo solo .

Otte, funesta notte! Oppresso e vinto
Da mille affasoi e mille,
Dall'amore prodocti e dal dispetto,
Mi privi ancor di poca paglia e un tetto?
Barbara, disdegnosa Erminia audace,
Se più ardisis affaciaria agli occhi mici,
Perfida, non so ben quel ch'io farei,
Questo del caro albesgo,
Questo del caro albesgo,
Questo del caro albesgo,
Cuesto del c

S C E N A II

Erminia ed il suddetto.

Erm. AH destino inumano!
Cerco, sicerco invano
Da villici indiscreti
Chi m'accolga pieroto e chi m'ajuti;
Non riscuose il pregar ch'onte e tifiuti.
Quatto è l'albergo indegno,

Fon-

### AMORE CONTADINO.

Fonte ria del mio sdegno. Quivi son'io forzata,

Fin che in dolce sopor ciascun riposa, Passar l'umida notte all'aure ascosa. Barbaro Clorideo, per tua cagione

( va cercando da sedere e risrova un sasso.

Softro sì dure pene....

Ecco un aspro sedil. Soffrir conviene. Stelle ingrate ai cuori amanti,

Quando fine avranno i pianti? Quando pace avrà il mio cor?

Cli. Crudo fato, avversa sorte!

Dammi pace, o dammi morte,

Che inumano è il tuo rigor.

Erm. Parmi di sentir gente. Clo, Ahime, qualcuno io sento. Erm. Ah mi palpita il cor.

Clo. Tremo e pavento.

Erm. Meglio fia assicurarmi.

Clo.

Ah non m'inganno.

( veggendo moversi Erminia s' alza . Erm. Chi satà ?

Clo. Chi fia mai!

Erm. Novello impegno.

Erm. S'accosta.

Clo. Audace !

o. Audace! ( scopre Erm.
m. Indegno! ( scopre Clo.

Clo. Sazia non sei di tormentarmi ancora?

Erm. No; si plachi il tuo core, oppur si mora. Clo. Lasciami.

Erm. Nol sperar .
Clo. Perfida!

Clo. Perfida!

Erm. Ingrato!

SCE-

## CENA -III

Timone con lanterna e detti .

Tim. CHe rumore? Chi è qui ? Che cosa è stato ?
Siete qui nuovamente ?
Vattene , impertinente .
E voi , andate via.
Io non voglio rumori in easa mia.

Clo. E avrete cuor si fiero Di volermi ramingo a notte oscura?

Erm. Nemico di natura,

Nemico di pietà sarete a segno,

D'usar con donna un trattamento indegno? Tim. Lo sa, lo sa costui, Se pietoso gli fui. Se non vedessi,

Che vi fosse fra voi sì fatto imbroglio, Vi userei la pietà che usare io soglio. Clo. Per te, crudel.

Cte. Per te, crudel.

Erm. Per tua cagion, spietato. ( a Cle.

Tim. ( Mi duole il cor di comparire ingrato. )

Figliuoli, io parlo schietto, Cibo, ricovro e tetto V'offrirei fra le mie povere soglie, Se foste in carità marito e moglie.

Clo. Ah la Lena, signor?

Figlio, la Lena
Non è per te. Scoperto ho qualche cosa.
Veggo ch'è innamorata,
E ad altri nel cuor mio l'ho destinata.

Clo. Misero me! Erm.

Crudele! M'odj così, che ognuna, Fuor ch'Erminia, può far la tua fortuna?

Tim

Tim. Oh povera ragazza! Mi move a compassion. Che trovi in lei, Che la guardi con odio e con dispetto? Non ha forse un bel garbo e un bel visetto?

Clo. Non odio il di lei volto, Non spregio il di lei cor. Noto è ad Erminia. Che amo la libertà, che mia delizia Sono i boschi e le selve, e ch'io non voglio Per lei soffrir dei cittadin l'orgoglio.

Tim, Bravo; ti lodo, e veggo Che pensi giusto. E voi, s'egli vi preme, Con lui venite ad abitare in villa, Che vivrete quieta e più tranquilla.

Erm. Cieli! Per viver seco Basterebbemi ancora un antro, un speco.

Tim. Senti? Rendi giustizia A un sì tenero amor.

Deh pria lasciate, Che intiepidisca, o che distrugga amore Quella fiamma fatal, che m'arse il cuore. Tim. Ha ragione, ha ragione. Soffrite un poco. (ad Er. Arderà al nuovo foco. Orsù non voglio,

Che più raminghi andate. In casa mia restate. Ma, intendiamoci, Non nello stesso sito,

Fin che non siete ancor moglie e marito. ( a Clor. Tu andrai sopra il fenile; Al sesso femminile

Devesi più riguardo e più rispetto. sì, di buon cor vi cederò il mio letto. ( ad Erminia,

> Son contentissimo, ve lo protesto, Quando al mio prossimo posso giovar, Se il cielo provvido ci dà del bene La gratitudine si deve usar. Pa-

Pacificatevi. e poi sposatevi, E poi setvitevi come vi par.

S C E N A IV.

Clorideo ed Erminia.

Erm. DEh placati una volta.

Cle.

No, crudel non son' io, qual tu mi credi.

Il caso mio tu vedi.

Compatitei d'amor legge severa.

Amami, se lo vuoi, ma soffri e spera.

No, non è specta in seno

Fiamma d'antico amor.

Ah ch' io la sento ancor.

Parmi però che il foco

Calmisi a peco, a poco.

Se in libertade io sono

Tutto ti dono - il cor.

CENA V.

E Soffrire dovtô, ch'ei per amarmi
La libertade aspetti
Da più vulgari ed infelici affetti?
Ah tutto son costretta
A soffrire e a tentar. L'ardito passo
Fatto già per amor, l'onor, la fama
Un preciso dover cresce alla brama.
Yuò soffrire e vuò spetar
Fin che fastto gjunga il dì,

# AMORE CONTADINO

Sì, costante voglio amar Quel crudel che mi ferì.

# S C E N A VI.

Ghitta e Fignolo.

Fig. CHitta, vien qui.

Che vuoi?

Fig. Così all' oscuro,

Perche in volto non veggami il rossore, Parlarti io voglio e palesarti il cuore. Ghi. Se dir mi vuoi, che amante

Sei di Lena, lo so. Ma credo bene Che ti burli, meschin.

Fig. Sì, me n'avvedo.
M'ingannai, lo confesso,
Ma con Ciappo tu pur farai lo stesso.

Ghi. Pur troppo è ver, si vede, Benchè la Lena ancor neghi ostinata, Che Ciappo adora e ch'è da Ciappo amata.

Fig. Dunque, che facciam noi?
Ghi. Che dir vorresti?
Fig., Intendermi potresti.

Ghi. Sì, t'intendo. Se la Lena tu perdi, Ghitta sposar non ti saria disearo.

È egli vero?

Fig. Sì, è ver.

Ghi. Ti patlo chiaro.

Forse ti prendero,
Ma per amor, non so.
Se ti prendo, sarà probabil eosa
Ch'io lo faccia per dire: anch'io son sposa

če

Se ti piace a questo patto lo la man ti porgerò. Guarda poi, non fare il matto: Male grazie io non ne vuò. E se far con me saprai, Forse amante un di m'avrai : Ma per ora l'amorino, Bel visino, - non mi far.

#### SCENA VII

Fignolo solo.

Si, si, la compatisco. Meco fa la sdegnata, Perchè prima di lei quell'altra ho amata. Per altro in coscienza Vedrà la diferenza Frà Ciappo e me, Saprà che per marito Val più di tutto Ciappo, un sol mio dito. Vezzosette villanelle.

Siete care, siete belle, Ma vi fate un po pregat. Superbette, quest' è l' uso, E pregarvi non ricuse, Ma se dure resistete Semplicette, non sapete, Ch' io sò l' arte di adescarvi, E di farvi - giù cascar.

## S C E N A VIII.

Prato dietro la casa di Timone', circondato d'alberi; con veduta in prospetto di colline ingombrate d'alberi e di vigneti e capanne, fuochi di letizia che illuminano la scena, e luna risplendente.

Timone e vari contadini.

Tim. Dravi figliuoli, bravi,

Obbligato vi sono
D'arer con fuochi ed allegrezze tante
Secondato il piacer della famiglia,
Poichè a casa romò la cara figlia.
Andate e ringraxiate
I compagni per me. Fate che tutti
Venghino qui. Son pover contadino,
Ma vuo di pane e vino,
E di casteio e prosciutto e d'insalata
Far baldoria stastera alla brigata. (i consadinò;

Son così consolato
Per vedere l'amor de miei vicini,
Che se avessi quattini
Non sò che non farei... Se non m'inganno,
Parmi da quella patre,

Parmi da quella patre, Veder Ciappo e la Lena, Si, son dessi Vuo ritirarmi un poco, Sentir s'ella è di ghiaccio, o in seno hi il foco. (ii ritira fra gli alberi.

# SCENAIX.

Lena e Ciappo; Timone ritirato fra gli alberi.

Len. L'Asciami stat, ti dico. (fuggendo da Ciappo.
Cia. Par ch'io ti sia nemico.
Len. Nemico non mi sci. Lo so', conosco,
Che tu mi porti affetto;
Ma sai quel - che t' ho detto.
Ciap. E fino a quando
Ho da penar così?

Len. Soffri che forse un di non penerai.

Cia. Quando il giorno verrà?

Len. Può esser mai.

Cia. Povero disgraziato!
Fignolo fortunato
Sarà sposo di Ghitta, ed io, meschino,

Avrò sempre a soffrit sì rio destino? Les. Ghitta si fa la sposa?

Cis. Così dicono,

E speranza di ben per me non c'è.

Len. (La sorella minor prima di me!)

Cis. Vuoi vedermi morir.

Len. Lo sa mio padre

Che la Ghitta si sposa?

Cia. Non c'è dubbio.

Nozze senza di lui far non conviene.

Les. (Ah sl, mio padre non mi vuol più bene.)

Cia. E tu, Lena mia cara,

Dentà cabi di dea del conforto.

Perchè neghi di dar si bel conforto
A Ciappo tuo?

Len. (Alla sua Lena un torto).

Amore Contadino. R

## 262 AMORE CONTADINO.

Cia. Consolami, carina.

Len, Lasciami star .

(afflitta.

Cia. Non posso Vivere più così. Su via, crudele,

Odimi; ho già risolto. O tuo sposo, o morir. Non v'è più tempo,

Non vuò più lusingarmi. Se sposarmi non vuoi, vuò ad annegarmi.

Se sposarmi non vuoi, vuo ad annegarmi Len. (Oime! mi fa tremar.)

Cis. Non mi rispondi?
Basta così, ho capito.

Per me il mondo è finito. Questa è l'ultima volta

Che mi senti a parlar. Crudele! Addio. (in atte

Len. Fermati, Ciappo mio. (di partire. (con ansietà.

Cis. Oh dio! son qui.

Len. Sarò tua .

( come sopra .

Cia. Ma quando ?

Len. Un di..

Cia. Ma qual giorno ?

Len. Sta zitto ,

Non lo dire a mio padre . Cis. Senza lui

Come si potrà fare? Len. Non mi far adirare.

Non vuò ch' egli lo sappia.

Tu mi lusinghi invano.

Len, Giuto che sarò tua.

Cia. Dammi la mano.

Cia. Sì, mia cara.

Len. (Povera me!) Non voglio.

# ATTOTERZO.

Cia. Dunque non crederò, Che tu dica davvero, e me n'andrò. (to di partire,

Len. Fetmati.

Sì ostinata?

Les, Prendi . . . ti do la man.

Mano adorata, (stringendela.

Tim. Ci ho da essere anch'io . Va via di quà. (spin-Len.

( gende Ciappo con finto sdegno .

Cis. Perdonate, signore. Len. Io non lo voglio.

Tim, Non lo vuoi? non le vuoi? Senza del padre Facevate le cose in fra di voi,

E ora dici con me, che non lo vuoi?

Subito, qua la mang. (prende la mano alla

Len. Povera me ! Tim. La tua. -

( a Ciap. (tremante gli dà

( tremante .

( a Timen.

(tremante.

( alla · Lena .

Caro padrone . . . . Cia, ( la mane. Tim. Sfacciatella! Briccoue!

Son proprio inviperito.

Voglio farvi pentir. Moglie e marito. ( le due mani della Lena e Ciappo ,

Cia. Viva, viva il padron. Len. Caro papa.

Tim, Figlia, per carità

Non esser più sdegnosa. Ecco tu sei la sposa ; E Ciappo è figlio mio,

E giubbilo ancor' io ;

Ed or che tu sei moglie, Ghitta lo sara ancor, Nott lo sarebbe Certo prima di te. Vuò a consolarla,

# AMORE CONTADINO.

Anch' essa, se lo vuol, Fignolo pigli. Vi benedica il eiel, cari i miei figli . "

# SCENA

# Lena e Ciappo', 1.

Cia. LEna, sei tu contenta? Arrossirai più ora? Len. Un tantin di rossor mi resta ancora. Cia. Ora che sposa sei, Deve andare il timore in abbandono. Len, È vero, è ver, ma vergognosa io sono. Dammi, o cara, un dolce amplesso; Pjù di te non sei padrona. Allo sposo il cor si dona. Importuno è il tuo rigor. Len. Se d'amarti mi è concesso, Se son tua, se tu sei mio, Più di questo io non desìo. Deh s'appaghi il tuo bel cor. Cia. Innocenza, sei pur bella! Sento amor che mi martella Len. Agnelline fortunate, # Z Degli agnelli innamorate, Senza l'onta del rossor Voi spiegate il vostro amor. Cis.

Vien mia vita. Sta lontano. Len. Cis. Sarò dunque sposo invano? Ti vuò bene e ti amerò, Len.

Ma vicino io non ti vuò. No? Cis. Nò.

Len.

Cirs.

Cia. Sposi, voi che amanti siete, Se di me pietade avete, Dite voi cos ho da far.

Len. Voi fanciulle vergognose,
Che giungeste ad esser spose,
Dite voi cos ho da far,

Cia. Tu dei far quel che dich io.

Len. I obbedisco al padre mio.

Len. l'obbedisco al padre mio.

Cia. Più non c'entra il genitor.

Io comando al tuo bel cor.

Len: Tu comandi?

Cia. In ti comando.

Len. Chi lo dice?
Cia. Or tel dirò.

Len.

Cia.

Tutte le leggi, tutti i dottori, Tutti i villani, tutti i signori, Tutti gli esempi delle nazioni, E più di tutto quelle ragioni, Che la natura desta nel sen.

Oh cosa sento! Cosa diranno
Tutte le leggi; tutti i dottori,
Tutti i villani, tutti i signori,
Tutti gli esempi delle nazioni
Si o non capisco queste ragioni!
Sono tua sposa, puoi comandare;

Tutto vuò fare quel che convien. Vieni, mia cara.

Len. Sono con te.

Gia. Sposo felice chi è più di me?

Gioja maggiore, no che non c'è.

Dolce amore, deh placido scendi,

Del tuo foco m'investi, m'accendi.

L'alma in seno mi sento brillar.

Che diletto-provo in petto!
Gioja cara-gioja mia,
R

266

Di timori non s'ha da parlar; Sol si pensi a godere e ad amar.

(partono

# C E NOLA - X.L

Clorideo , Erminia, la Ghitta e Fignolo.

Ghi. V Ia, via, la pace è fatta .

Mi consolo con voi. La man di sposi .

Datevi, poverini.

Vi auguro sanità, pace, e bambini.

Fig. Anch' io mi son sposato.

Questa è la sposa mia.

Ghi. Sì, sposata mi son per compagnia.

Erm. Via, Clorideo; la Lena

Sai che di Ciappo è sposa. A me la mano i Per pietà non negar.

Clo. Non più "Perdona,"

Se fin' or t'insultai. Sarò tuo sposo,
Pur che viver ti piaccia

Lungi dalla città, fra boschi amici.

Erm. Teco ovunque godrò giorni felici.

Clo. Ecco dunque la destra.

Erm. Oh cara mano:

Penai, è ver, ma non ho pianto invano.

# SCENA ULTIMA.

Timone, Lena, Ciappo e detti.

Tim. V Ieni, vieni, figliuola. Eccola qul (conducen.
(do la Ghitta per mano.
Alfin la Lena mia si è matiata,
Ma un po' di timidezza le è restata.
Ghi, Mi consolo, sorella.

Len.

Len. Ed io con te.
Fig. Ciappo, me ne consolo.
Cia/ E teco anch'io.
Tim. Oh che piacere è il mio,

Consolate veder le mie figliuole; E veder consolati, E veder maritati

Erminia e Clorideo. La mia casa è la reggia d'Imeneo.

Tutti.

Oh che notte fortunara, Oh che gran felicità! Viva, viva il Dio bambino, Viva Amore Contadino, E la sua semplicità.

Fine del Dramma.

R 4

AMO-

# A M O R E IN CARICATURA.

# DRAMMA

DI TRE ATTI PER MUSICA.

Rappresentato per la prima volta in Venezia il Carnovale dell'anno MDCCLXI, con musica del Ciampi.

PER-

# PERSONAGGI.

LA BARONESSA Olimpia.

DON Possidario.

MADAMA di Cracchè.

MONSIEUR de la Coteroti.

LA CONT. Gingè.

IL CO: Policastro.

IL MARCH, Carpofero.

IL CAVALIER Tritogane.



# ATTO PRIMO

# S C E N A P R I M A.

# Giardino pensile.

Madama di Cracche, monsicur de la Coteroti, il Marchese Carpofero, il cavaliere Tritogano, il conte Policastro.

Cos. VI presento, madam di Cracchè, Quest'anemolo colto da me, È con esso vi doso il mio cor. Ah che viva, che viva l'amor! Car. Vi presento, madama vezzosa,

Que-

Questa fresca freschissima rosa, Che somiglia a quel tenero cor. Ah che viva, che viva l'amor! Vi presento un giacinto novello.

Pol. Vi presento un giacinto novello Tri, Vi presento un garofano bello. 82. Sì madama, vel dono di cor.

Ah che viva, che viva l'amor!
Questi fiori si belli, si rari,
Sl signori, da voi mi son cari,
Gli aggradisco, gli accetto di cor.

# Ah che viva, che viva l'amor!

Dalla reggia di Pafo e di Gnido Ha portato l'arciero Cupido Fra quest'ombre la pace del cor Ah che viva, che viva l'amor!

Mad. Ola, servi, recatemi Nastri, forbici, spille,

Che vuò per mio diletto Sì vezzoso bucchè legarmi al petto.

Cot. Ecco un nastro, madama.

( si leva il nastro della spada.

Car. Madama, ecco le spille.

Pol. Ecco le forbici,

E d'acciajo perfetto. (cava una custodia
(collo forbici.

avi. Ecco al vostro comando uno specchietto.

( cava una scatola in cui vi è lo specchio.

Mad. Siete tutti obbliganti,

Siete tutti cortesi . In voi ravviso Adone, Ganimede, Aci e Narciso.

Cot. Ahimè, madama, Adone

Fù "

## AMORE IN CARICATURA

Siete tutti cortesi . In voi ravviso Adone , Ganimede , Acil e Natciso . Cor. Ahimè , madama , Adone

Fu in cervo convertito.

Car. Madama, fu rapito

Ganimede da Giove.

Pol. Aci infelice

Fu tramutato in cristallino umote.

Tri. E Narciso meschin divenne un fiore.

Mad. Ah sì, le metamorfosi

Sien da me rinnovate. Al mio Narciso
Che si cambi in un fiore io gli prescrivo,
Ma sia per l'amor mio fior semprevivo.
Rapito Ganimede

Sia da questo mio core. Aci divenga Di nettare amoroso amabil fonte, E il mio tenero Adone, Costante al suo destino,

Si trasformi fedele in can barbino.

4. Viva madama -- bella e brillante,
Viva chi l'ama -- viva il bel cor.

Cavalierino -- caro contino ,

Caro marchese -- caro monsieur .

## Tutti .

Senza malizia -- noi ci spassiamo, Noi ci godiamo -- la gioventù.

Mad. Ehi, marchese Carpofero.

Car. Madama.

Mad. Di visitare ho brama

La contessa Gingè. Deh favorite

Di mandar l'imbasciata.

Car. Tosto vi sezvitò, (si Mad. Bene obbligata,

Car.

Car. Stelle, che non farei

Per quegli occhi sì bei, che m' han piagato r

Sul dorso io volerò del nume alato.

Se il Dio Cupidine Mi presta l'ale Dall'orto pensile M'involerò. E a capitombolo Giù per le scale

( parte

# Col piè sollecito Mi getterò . S C E N A II.

Li suddetti, fuorche il marchese Carpefere.

Mad. V Eramente il marchese

Ha per me dell'amore.

Pol. E chi potrebbe

Non consacrar, non offerir divoro

A cotanta bellezza il core in voto?

Mad. Ehi, conte Policastro.

Pol. Madama, comandate.

Mad. Vi supplico, ordinate

Che mi facciano un tè.

Pel. Subito, andrò da me.

A servirvi col tè verrò fra poco.

Ah che per voi mi getterei nel foco.

Per servirvi, madam di Cracchè,

Vorrei darvi il mio core in un tè.

Vorrei darvi il mio core in un tè Il mio core nel pianto bollito Sentirete com'è saporito. Basta sol che la vostra dolcezza L'amarezza - gli voglia temprar.

Ma-

#### AMORE IN CARICATURA

Madamina -- carina -- bellina Dal contento -- mi sento -- disfar. (parte.

# S C E N A III

Madama di Cracche, monsieur de la Cotroti ed il cavaliere Tritogano.

Mad. Cuori liquefattí
Son le care bevande,
Son le dolci vivande
Di cui con mio diletto

Pascolo gli occhi e mi nutrisco il petto.

Cot. Ah, madama, se i cuori Sono gli eletti cibi Della vostra bellezza, io vi concedo

Il mio povero cor cotto allo spiedo. Tri. Ed io, se ciò vi alletta,

Vi fare del mio core una polpetra

Mad. Ah si, si, vi capisco.

Le metafore intendo e le aggradisco.

Ehi, cavalier Tritogano.

Tri. Madama .

Mad. La baronessa Olímpia Sapete come sia?

Tri. Non lo sò dire .

Mad Se non è troppo ardire, Priegovi d'informarvi del suo stato.

Tri, Ah son ben fortunato,

Madama, se l'onore ho d'obbedityi,
Salgo nella carrozza e vuò a servirvi,
Vado e vengo in un momento,

I cavalli, come il vento

Per la via farò trottar; E se parmi di star troppo

Cic

( f alza .

275

Cicche ciacche di galoppo I cavalli fo matciar. Presto presto -- lesto lesto Mi vedrete a ritornar.

( parte.

(si alza.

# S C E N A IV.

Madama di Cracche, Monsieur de la Cotereti .

Mad. Di cortese bontà, prontenza tanta Propriamente m'incanta;

Cor. Ahime, madama.

Ahime, voi non mi amate.

Mad. Monsieur Coteroti, voi v'ingannate. Cot. Ah se ciò fosse vero,

Preferito sarei

Nell'onor d'obbedirvi. Oh stelle! oh Dei! Mad. Monsieur, siete gentil, siete galante,

Ma poco penetrante; i cenni miei

Dati a quel, dati a questo, han per obbietto

Star con voi sola a ragionar d'affetto.

Cor. Oh fortuna! oh destino! oh sorte! oh fato!
Sono fuori di me . Son fortunato.

Mad Voi valete per cento.

Cor. Che gioja ! che contento !

Mad. A mille a mille
Accordare poss'io qualche favore,
Ma il cor non già, che di voi solo è il cuore.

Cot. Ah non più, mio tesoro!

Ah non dite di più, ch'io casco, io moro.

Mad. Ma il conte Policastro Non si vede col tè.

Cot. Se comandate,

Vado a sollecitar.

and. No, no, restate.

Yuc

#### 376 AMORE IN CARICATURA

Vuò andar nella mia camera A finir le mie lettere. Ancora ho da rispondere Al marchesin dell'ostriche, Al conte dei Tartufoli. Ed al baron dei Ravani. Caro monsieur, aspettatemi. Ah s'io vi amo di cor, di core amatemi. Qual rondinella - qual colombella Che va rondando -- che va volando Pel suo rondone - pel colombin. Intorno intorno - la notte e il giorno Mi porta amore -- cercando il core, Che m' ha rubato -- quel bel visin Ah Coterotì - amor mi ferì. Languire cost - non posso, non sò.

# Spiegarmi non sò -- domando pietà.

Crepare non vuò - crepare mi fà . . . .

Monsieur de la Coterots, poi la contessa Ginge .

Cor. OI', sì, fra le vittorie,
Che al merto e alla beltà Cupido appresta,
A caratteri d'or seriva ancor questa.
Per me, pel mio sembiante
Madama è delirante, el io pietoso
Soglio per cortesia
Gin, Solo, solo, monsieur?

Cot.

Solo non sono mai. Ho sempre meco
Una donna volante e un giovin cieco.

Gin.

Gin. E chi son questi mai?

Cor. Son due compagni, Che mi siedono sempre al fianco e inscuore, Voglio dir la fortuna e il dio d'amore.

Gin. Credo, che il dio bendato Seggavi sempre allato,

Ma la volubil dea cangia sovente,

Cot. Stabile è in favor mio perpetuamente. Ecco, appena mi lascia Una gentil donzella,

Si presenta al mio sguardo una più bella.

Gin. Di madam di Cracchè Sò che voi siete amante.

Cos, Son del vostro sembiante Umile adoratore.

Gin. In due diviso il core, Mantenere nel sen saria un portento.

Mantenere nel sen saria un portento.

Cot. Basterebbe il mio cor diviso in cento.

Siccome il pianeta

Che scalda, che splende,

Rischiara ed accende Quest' orbe terren. Così dal mio core Si sparge l'ardore Che ogni alma consola, Che scalda ogni sen.

( parte .

# S C E N A VII.

La Contessa sola.

Dell' inutil pianeta
Caso per me non' faccio.
Scaldi pure chi vuol, ch'io son di ghiaccio.
Lo godo e me ne rido;
Amere in Caricatura.
S

## 278 AMORE IN CARICATURA:

Fa con tutte il Cupido, io per mia parte
Venere non sarei, s' ei fosse Marte.
Come l' ape intotno ai fiori
Va girando il poverino;
Or s' attacca al gelsomino;
Or s' attacca al gelsomino;
Nel giardia di giovinezza
Ancor io sono un fioretto;
Ma da me, te lo prometto;

( parte.

# Non v'è niente da beccar. C E N A VI.

Camera della baronessa.

La baronessa Olimpia e D. Possidario.

Oli. CInque volte l'ho detto, E questa che fa sei. No, non sono per voi gli affetti miei. Pos. Ah datemi piuttosto

Cinque o sei schioppettate,

Ma il mio povero cor non disperate.

Oli, lo non posso adular. Parlar sincera
Soglio per ordinario.

Caro don Possidario,
Fatto per me non siete.

Fes. Dite almeno il perchè.

Oli. Non mi piacete .

Pos. Possibile tal cosa?

Oli. È tanto vero,

Che se più seguitate a tormentarmi

Qualche via cercherò per liberarmi.

Pos. No, no, non vi adirate

Per. No, no, non vi adirate
Tacero vel prometto,

( par.

Sì, celerò nel petto Quella fiamma crudel che mi tormenta; Barbara, morirò; sarai contenta.

Perderà la luce il sole, Non andranno i fiumi

Non andranno i fiumi al mar, Pria ch'io lasci per quel volto Di languire e sospirar.

S C E N A VIL

La Baronessa Olimpia , poi il cavalier Tritogano ,

Oli. L'Ppur, per dir il veto,
Qualche brama d'amor nel seno io provo.
Cerco un bel cha mi piaccia e non io trovo.
Certo Don Possidario
Sarebbe al caso unio,
Ma non ha quella grazia che dich'io.

Tri. Oh , baronessa Olimpia ,

Vostro buon servitor .
Oli. Serva obbligata .

Tri. Madama di Cracchè
Diede l'onore a me
Di venire a veder come voi state.

Oli. Oggi stò meglio assai.

Tri. Mi consolate.

Oli. Dite pure a madama

Che sarò a riverirla e a incomodatla.

Tri. Verrete ad onorarla,

E accoppiando al suo bel vostra bellezza,

Voi farete un gilè di gentilezza. (parte.

#### S C E N A IX.

La baronessa, poi il conte Polisastro.

Bar. I. cavalier Tritogano
Per me saria una gioja ,
Ma la sua affettazion mi reca noja .
Pol. È permesso?

Bar. È permesso.

Pol. Scusate.

Bar. Vi ho scusato.

Pol. Da madam di Gracchè son qui mandato.

Bar, Ebbi un'altra imbasciata. Pol. La sorte ho procurata

Di venire ancor io ... perchè ... vel giaro , Dalla vostra beltà son reso estatico.

Bar. ( Io non posso soffrir questo flemmatico . )

Pol. Madama mi comanda....

Accettato ho l'invito,

Oggi sarò da lei.

ol. Se comandate,

Io vi posso servir.

Bar. Nò, grazie, andate.

Pol. Parto, vado, obbedisco.

Vorrei dir... ma non sò... ma non ardisco.

Vorrei dirvi, o mia regina....

Vi vorrei spiegar il cor.
Ah il timore mi assassina.
Maledetto sia il timor.
Lo vedete -- lo sapete.
Conoscete -- il mio rossor.

( parte.

SCE-

# SCENAX

La baronessa Olimpia sola.

To che son tutta foco
Tollerare non so chi si confonde,
Chi col gel del timor l'amor nasconde.
Tra i precetti d'amore
Sempre ho sentito a dire
Estere necessatio un pò d'ardire.
È dover del sesso imbelle
Ritrosia mostrare in voko;
Ma le timide donzelle
Deve l'uomo incoraggir.
Non audace, e disonesto,
Ma discreto e supplicante,
Framischiando nel sembiante
La modestia coll'ardir.

[ 24

S C E N A XL

Camera di madama di Cracchè.

Madama di Gracchè, e M. de la Coteroti da varie parti :

Cos. A Vec permission. (velendo entrare.

Mad. Monsieur, sans façon.

Cor. Comment ve potté vous?

Mad. A vos comandamente.

Cos. Ah que vous et jolie.

Mad. A que vous et mignon.

Cos. Je vous demande pardon.

#### 232 AMORE IN CARICATURA.

Mad. Je dise la verité.

A 2. Que vive la politesse
A la façon françoise.

Mad, Les plaisirs les plus charmans
Quand ils sont toujours les memos
N' ont pour nous plus d' agremens
Dans la jeunesse

Dans la vieillesse.

Nous aimon la diversite.

Dans l'allegtesse,

Dans la tristesse Nous cherchon la nouveauté.

Cet. Al volto, al vezzo, al canto Siete, lo giuro al ciel, siete un incanto.

Mad. Ah le lingue straniere Mi danno un gran piacere.

Cot. E' un bel diletto

Il sapere cambiar frase e dialetto.

Mad. Fan pietà quelle donne Che altro parlar non sanno, Che quel del lor paese.

Io posseggo il Francese, E l' Inglese, e il Tedesco, e lo Spagnuolo,

E le lingue imparai tutte di volo.

Cor. Ed io perfettamente

Ho il Calepin di sette lingue in mente.

Mad. Ecco gli amici nostri.

Mad. Ecco git amici nostri.

Cor. Essi uon san parlar che Italiano.

Mad. Davver? Li vuo provare.

Cot. Sì, facciamoli un poco svergognare.

( & M. Cot.

# · S C E N A XII

Il conte Policastro, il marchese Carpofero, il cavalier Tritogano e i suddetti .

Car. MAdama, vi ho servita.
Vi aspetta e vi ringrazia
La contessa Gingè.

Mad. Monsieur, bien oblige.

Car. Troppo cortese.

Rispondo in Italian; non so il Francese.
Tri. La baronessa Olimpia

Sta ben, vi riverisce, e quanto prima Verrà da voi.

Mad. Que je suis charmè. Tri. Sarmè? Non vi capisco.

Mad Povero cavalier, lo comparisco. Cos. Rien de tout, rien de tout.

Cot. Rien de tout, rien de tout. ( a Mad. Pol. Cara madama.

State ben di salute?

Mad. Toujours à vos servi, monsieur petit.

Pol. Come! avete appetito?

Mad. Ouj, ouj.

Ah monsieur Coteroti,
J'è appetito, ouj, ouj, ( ridendosi del con,

Cos. Ah madam, je le se bien Ce monsieur n'antande rien. (a Mad.

Pol. Del parlaremi Italiano.

Tri. ) 4 3. Il linguaggio oltramontano
Non è facile per me,

Mad.) a 2 Ma foe, ma foe,

Cot. ) " 2. Miserable j'è pitiè.
Pol. Con licenza.

Mad. Non parrite.

S 4 , Mar.

AMORE IN CARICATURA. 284 Riverisco. Mar. Non andate. Mad. Tri. Vi son servo. Oul restate . Mad. Non parlate più Francese Tri. Pol. Che la lingua del paese CAr. Non si deve disprezzar. Più Francese non parliamo, Mad. Vi vogliamo soddisfar. Cot.

Ah madama compitissima,

Pol.
Car.
Ah monsieur generosissimo!
Cavalieti gentilissimi.
Côr.
Miei padroni colendissimi.

Madi a z Voi potete comandar.

Car. Se volete che balliamo .

Se volete che cantiamo .

Fel. Se volete che giochiamo .

Divertire ti possiamo ,

Basta sol lo ditre a me .

Basta sol lo dite a me.
Ouj Messieurs ce que vous plait.
Pol.
Mar.
A 3 Deplement and price

Tri.

Mad.

Cot.

Perdonate - vado via .

Nò restate in cortesia .

Non parliamo più françois .

Tutti .

Stiamo tutti allegramente, E godiam concordemente L'allegria che vien dal cor. Viva, viva l'amicizia Bando, bando alla tristizia, Viva, viva il buon amor. Fine dell'atto primo.

OTTA

# ATTO SECONDO.

## SCENA PRIMA.

Camera in casa della baronessa Olimpia.

La baronessa Olimpia e D. Possidario .

Ear. (Eccol don Possidario; Eccolo qui di nuovo'. Quasi quasi Per compassion mi sento Disposta in suo favore a dichiararmi.)

Pos. (Della sua crudeltà vuò vendicarmi.)

Bar. Signore, a quel ch'i'vedo, Siete mortificato.

Pos. Io? V'ingannate.

Bar. S'è ver che voi mi amate, Qualche prova d'amor richiedo e bramo.

Pos. Perdonate, signora, io più non v'amo.

Bar. Come! L'amor sì presto Svanì dal vostro petto?

Pos. Obbedisco al precetto. Se troppo v'annojai, chiedo perdono; Da voi venuto a congedarmi or sono.

Bar. Oh via, don Possidario, Vuo che pace facciam. (Per verità Con troppa crudeltà trattai fin ora. Non mi piace, l'egli è ver, ma alfin mi adora.)

Pos. (Ah sl, la baronessa
Arde, more per me. Scoperto ho il foco.
Ma scaltro anch'io vuò tormentarla un poco.)

# SCENAII

La contessa Ginge e detfi .

.

Con. A Mica, vi son serva.

Bar. Serva, serva, contessa.

Con. Mi consolo.

Bar. Di che?

Con. 'Di ritrovarvi

Con si amabile oggetto in compagnia.

Pos. (Voglio farla crepar di gelosia.) (accennado la [Baronessa.]

Bar. Certo; don Possidario, Per dir la verità,

Ha per me una bonta non meritata.

Con. Da tutta la città siete invidiata. Pos. Ah se in me qualche merto

Fossevi, ch'io non sò, la baronessa Per grazia e per bontà Mi lascia in libertà, deh compatite, Se arditamente ardisco;

Quanto son, quanto vaglio io vi offerisco.

Con. Grazie, grazie, signore,
Di sì egregio favore. Accetterei
La generosa officta,

Ma una ragion mel vieta.

Pos. E qual ragione?

Con. Ch'io la dica, signor, mi permettere?

Pos, Ditela per pierà.

Con. Non mi piacete.

Bar. Brava, brava, contessa.

Pos. Eh s'è avveduta,

Ch,

# ATTO SECONDO. 28

Ch' io scherzava con lei. Sa che il mio core Arde solo per voi. (alla Bar.

Res Povero core!

Mi spiace in verità,

Ch'egli abbia nell'ardore a consumarsi, Senza un pò di pietà da rinfrescarsi.

Pos. Ma so pur che mi amate. (alla Bar.

Bar. No, no, meglio impiegate

Con essa il vostto amor. (accennando la Cont.

Deh contessina ... (alla Cont.

Con. Quella è del vostro mal la medicina. (accennan-(do la Baronessa.

Pos. Barbare, me n'avvedo, Di me prendete giuoco.

Ah di sdegno e d'amor mi crucia il foco. Perfido amore ingrato,

Non tormentarmi il cor.
Belle vi chiedo amor
Chiedo pietà per me....

Ah che piera non v'è Son disperato.

(parte.

# S C E N A III.

La baronessa Olimpia e la contessa Ginge .

Con. Povero sfortunato,
Da tutte è disprezzato.

Bar. E pure è di buon core .

Con. Ma non basta il buon cor per far l'amore.

Bar. Se aveste a maritarvi, Cosa preferireste?

Con. lo scieglierei

Un bel volto nel fior di gioventù .

Bar, Io lo spirito in nom stimo assai più.

## 88 ' AMORE IN CARICATURA.

Con. Eh amíca, un uom di spirito
Il debole conosce e spesso spesso
Incomodo si rende al nostro sesso.

Bar. È un uomo effemminato, Vano per giovinezza e per beltà, Par che ci accordi amor per carità.

Par che ci accordi amor per carità.

Con. È vero, in ogni caso

Vi è il suo male e il suo ben; ma se lo sposo

B vago e giovinetto,

Tossi i danni compensa un sal dilessa

Tutti i danni compensa un sol diletto. Se si grida con lo sposo,

Se la pace si ha da far, Quando è bello, ed è vezzoso Poco il sdegno può durar. Ma s'è brutto, passavia,

Tutto il di si grideria. Giovinezza -- la bellezza Contentezza -- fa provar.

# S C E N A IV.

La baronessa Olimpia sola.

No, non son persuasa
Ch'abbiasi a preferire
Giovine e vago volto
Ad un uomo gentile e disinvolto.
Bellezza non ha metro,
Che nel don di natura,
E l'uom che si procura
Con l'arre e la virtu stima ed affetto,
Desta amore nel sen saggio e perfetto.
Nella semplice colomba
Tal si pregia il bel candore,

Quan-

Quanto apprezzasi il valore Nella tigre e nel leon . Di beltà l'amabil pregio Della donna è il miglior fregio, Ma nell'uomo più si apprezza

La fortezza e la ragion. (parto.

# S C E N A V.

Strada con bottega di caffè.

Il conte Policastro, il marchese Carpofero, monsieur Coserott, il eau. Tritogano e garzoni del caffe.

Pol. CAffe.
Car. La cioccolata.
Tri. A me una limonata.

( ordina e sicdo , ( come sopra , ( come sopra ,

Zot. A me un sorbetto.

Pol. Presto. Car. Spicciati.

Tri. Vola,

Cot. Io non aspetto.

Pol. Sonato è il mezzodì :

Car. lo crederei di sì.

Tri. Passato è di mezz'ora.

Cor. No, non è ver, non è sonato ancora.

Tri. Cospetto! Al mio orologio

Non si dà una mentita. Ecco mirate.

Diciannove passate. (mostra l'orologio.

Cot. Eh l'orologio

Non va bene montate all'italiana. Più sicura è la mostra oltramontana.

Car. È vero, alla francese, Segnando il mezzo dì, la mezza notte, La regola è costante e sempre vera.

Cot.

# AMORE IN CARICATURA.

Pol. Ma mai si sa quanto vi manchi a sera. Tri. È il tramontar del sole La regola più certa. È il mezzo giorne Cot. Il metodo sicuto. All' Italiana Le mostre vanno male. Alla Francese Gli otologi van peggio. Io li difendo. ( s'alza . Tri. lo sostengo il contrario. (s' alza. Ed io sostengo Pol. L'onor degli orologi Regolati allo stil del mio paese, (s' alza .

Tri. Chi tien per il Francese

Al diavolo sen vada. Cot. Io vi risponderò con questa spada. ( mane alla spada .

Tri, Non mi fate timor, (mette mane. Corpo di bacco Vivano gli orologi oltramontani. (mette mant. ( mette mane .

Pol. Vivano gl'Italiani, Car. Nessun può spaventarmi.

Tri. Si combatta.

Si pugni. All' atmi, all' armi.

# S C E N A VI.

Madama di Cracche travestita alla Tedesca e detti.

Mad. BEy hiebe nicht.
Car. Chi è questa?
Mad. Daj leben einbussen?
Tri. Eh lasciateci
L'impegno terminar.

L'impegno terminar.

Pol Non ci sturbate.

Cot. Deh per l'onor degli orologi, andate.

Mad. Ich Lasse es nich geschehen.

Car. Almen dite chi siete.

Tri. Qual'è il vostro paese.

Cot. E che volete . Mad. Je star fraile Tatesca ,

Serfa star di madame di Cracchè. Mi mandate caffè Cafalieri cercar....

Uh non saffer più come Star chiamati per nome.

Car. Detto ha forse
Il marchese Carpofero?

Mad. Jò, mi ditto:
Fr marchese Carciofola.

Pol. E non disse

Del conte Policastro?

Mad. Jò, jò conte Polastro.

Tri. E il cavalier Tritogano?

Tri. E il cavalier Tritogano?

Mad. Tartifel Tratritrogano mi dir,

Non saffer proferir.

Got. Vi disse ancora Monsieur Coteroti?

Mad.

### AMORE IN CARICATURA.

Mad. Jo, mi dito monsieur Chichirichi.

Cet. lo son Coterotì

Tri.. Io Tritogano sono.

Car. Carpofero son' io .

Pol. Policastto, Tedesca, è il nome mio .

Mad. Oh oh mi affer gran gusto
D'affer qui ritrofati

Nomi de cafalier spropositati.

Cat. E che dice madama?

Tri. Da noi che cosa brama?

Mad. Edelfrau mia padrona

Mandar con suoi rispetti

Caffalieri caffè quattro figlietti.

Anz, zoà, train, fir. (da a ciaschedune il sue (vigliesse, numerandoli uno, due, tre e quattro.

Car. Obbligato jonfraul.

Mad. Jhr seyd gar zu hoslich, ihr obligieret. Cot. Io pure vi ringrazio.

Mad. Guten morgen mein herr.

Tri. Siete molto gentile.

Mad. Lassen vvir die ceremonien bey feits.

Pol. Davver siete graziosa
Cot. Voi proprio innamorate.

Mad. Ah star furbe Talian; foi mi purlate.

Ster Tatesca posserina

Non saffer mi far l'amor. Allegria sentir in cor

Jo foler mi differtir. Nix intender quando dir

Ti star cara, ti star pella.

Jò star furba, jò capir. Jò foler mi differtir.

(parte

( leggando.

( leggendo.

### S C E N A VII

## Li quattro suddetti.

Car. CHe mai dirà madama ? Tri, Sentiam, che cosa dice.

Pol. Vediam chi è più felice

Nel don de'suoi favori. Cot. Ah l'oggetto son'io de'suoi languori.

Tri. Eh son' io il preferito.

Car. Anzi son'io l' eletto .

Pol. Arde per me soavemente in petto .

Car. Adorato marchese.

Che gioja, che piacere! ( bacia il foglio.
Tri. Amabil cavaliero. Oh caro foglio! ( leggendo bacia.
( la lettera.

Pol. Conte mio . Conte mio ! Se suo mi chiama Mia sarà per giustizia anche madama .

Cot. Trois ther, mon ther monsieur. (leggendo.
Ohime non posso più.
Tremo, sudo, e mi sento

Che mi palpita il cor per il contento.

Gin. Ah sentite, sentite. Car. Ascoltate e stupite.

Car. Ascoltate e stupite. Tri. Sì, sì, maravigliate.

Cor. State attenti, signori e poi crepate.

Pol. Contino, se di core.

Voi mi portate amore...

Car. Se amor di me v'accese,

Amabile marchese...

Tri. Grazioso cavaliero Se avete il cor sincero...

Cot. Monsieur Coteroti Se amore vi feri...

Amore in Caricatura . T 44. Vor

## 294 AMORE IN CARICATURA.

a 4. Vorrei d'amore un segno Che fosse di me degno, E chi di voi migliore Il segno mi darà, L'arbitrio sul mio core Per sembre goderà.

Car. ) a 2. Il segno troverò .

Tri. ) 4 2. So io quel che farò.

Pol. 1 2, 30 to quet ene raro

# 4. Madama di Cracchè : Sarà tutta per me .

Pol. Il caffe .

Car. La cioccolata .

Tri. Presto a me la limonata.

or. Il sorberto presto a me.

8 4. Sì, madama di Cracchè

Ha da essere per me. ( siedono o il cassere ( siere porta aciascheduno esò che ha dimandato .

Tri. Si vede, che madama ( bevendo .

Viole di se si preferiro So alti in cue di

Vuol ch'io sia preferito. Sa ch'io sono Un nomo accorto e di sottile ingegno, E mi mette per ciò nel grande impegno. Son un nom da gabinetto,

Ho una testa originale.
Nel confronto ogni rivale
Svergognato resterà.
Ah mi sento, che il cervello
Gira come un mulinello;
Va pensando - ruminando

Ed il meglio sceglierà.

( parce .

### S C E N A VIII.

1 tre suddetti .

Car. LH sl, sl, me ne tido;
So quant'io vaglio e trionfar confido.
Sono stato alla guerra,
A vincere ho imparato
Con l'armi e con l'inganno;
Se non vinco costor sarà mio danno.

Madama è la fortezza
Che s' ha da conquistar s
Conviene con destrezza
La piezza circondar.
Piantar le betterie
Di vezzi e leggiadite,
E se nel terrapieno
La breccia non si fa,
La mina nel terreno
L'effecto produrrà.

L'effetto produrrà.
L'effetto produrrà.
L'assedio -- reca tedio;
Soldato -- fortunato
Battendo -- ribattendo
La piazza vincerà.

S C E N A 1X

Il conte Policastro e monsieur Coteroit.

Pol. Per dir la verità, so che madama
Più d'ogni altro mi ama, e so che aspetta
Dalla mia tenerezza il più bel segno,
Ma mi dà del pensiere un tale impegno.
T 2 C

Che

### 106 AMORE IN CARICATURA.

Che farò mai per vincere Questi rivali miei? Davver non sò. Basta ci penserò. Tu scaltro amore, Fa ch'io riesca con gloria e con valore.

Per segoo d'affetto S'io piango e sospito Dirà ch'io deliro, Che il pianto è viltà. Se ardito mi rendo, Se parlo, se chiedo, La bella, il prevredo, Sdegnarsi potrà. In tanto periglio Confortami, il cuore Deh recami, amore, Consiglio e pietà.

(parte.

### CENAX,

Monsieur Coterets solo .

OH amabile sorbetto,
Nettare prezioso e delicaro,
Benedetto colui che ti ha inventato.
Due cose in questo mondo
Mertano il primo onore i
Il sorbetto gelato e il caldo amore.
Gustara ho quest' ambrosia,
Ora all'altra m' invio. Se vuol madama
Preferir in amore
Quel che più je sa dar d'amore un segno,
lo superare ogni rival m' impegno.

Con le grazie e con gi'inchini

A que-

A quegli occhi pellegrini Io mi vado a presentar. Fazzoletto con lavanda. Sampareglie e buon rape, Piroletta alla Franscè, Canzonette in quantità La la la la ra la là.

### Ah il suo cor di me satà. E, NA XI.

Camera in casa di madama di Cracchè,

Madama di Cracche, la Baronessa Olimpia e la contessa Ginge.

Mad. A Miche, cost è, solo pet gluoco Scherzo d'amor col foco e non m'accendo. La libertà per un piacer non vendo. Bar. E pure, a comun detto,

Dolce cosa è l'affetto. Gin

E pur d'amore Non si trova nel mondo un ben maggiore. Mad. Tutte, tutte pazzie. Finche noi siamo Dagli uomini bramate Siam servite e adorate; e allora quando Cadute siam degli uomini in possesso, Il suo tenero cor non è lo stesso; E questo gran piacer, questo gran bene, Svanisce a un tratto, e si converte in pene.

Bar. Dite mal degli amanti Ed intorno di voi ne avete tanti? Gin. Sì sprezzate gli amoti,

E i cuor ferite e seminate ardori?

Mad.

### 29 8 AMORE IN CARICATURA.

Mad. È vero, lo mi compiaccio Vederni ad adorar, ma non per questo Mi lascio innamorar, ve lo protesto. ' Bar, Per or fate così,

Ma poi verra quel di che cederete . Gin. E d'amore anche voi sospirerete .

Mad. Non pesso all'avvenire; or me la godo, se piangerò di consolarmi ho il modo. Ecco i quattro rivali.

Testè, come vi dissi, Vestita alla Tedesca In aria di fatececa, Li ho posti nell'impegne Di rectermi ciascua d'amore un pegno. Vedrem cosa han pensato.

Qualche cosa godrem di caricato.

Gin. Davver ve la godete come và.

Bar. Mi piace in verità si bel talento.

Mad. Voglio che ci prendiam divertimento.

# S C E N A XII.

Monsieur Coteroit, il conte Policattro, il marchese Carpofero, il cavalier Tritogano e le suddette.

Cor. Eccomi.

Car. Sono qui.

Tri. Vengo al cimento.

Cot. Rispettoso a madama io mi presento.

Mad. Garbati cavalieri.

Sentirò volentieri

Chi di voi sa mostrar miglior affetto, E da me il vincitor sarà l'eletto.

Car.

Car. Eccovi in questo foglio Una preva d'amor . (dà una carta a Mad. Tri. Bella, leggete;

Quant' io v'amo vedrete.

( come sobra . Pol. In questa carta è chiuso

Del mio amor l'argomento. (come sopra . Cot. Ecco un segno d'amor che val per cento. (co-( me sopra .

Bar. (Son curiosa davver!) ( piano alla Cont. ( Davvero anch' io

Ho egual curiosità.) ( alla Baronessa . Mad. La giustizia a chi merta or si farà.

Sentiam di questi fogli il contenuto.

Car. (Legge il mio per il primo. Amore, ajuto.) (da se. Mad. Io marchese Carpofero

Per prova singolar di vere affetto Giuro, affermo e prometto, Che madama Cracche bella e vezzosa

Marchesina sarà, sarà mia sposa. Bar, Grand' onor !

Gin. Gran fortuna! Mad. Oh mio signore,

È troppa cortesia. Car. Ecco la mano, e la vittoria è mia. Mad. Piano; vediam quest'altri e si decida.

Tri. (Il mio core in amor spera e confida.) Mad. Che vuol dir questo rosso? (aprendo il foglio.

Tri, Nulla, nulla. Leggete e lo saprete .

Mad. Mio tesoro , Per voi languisco e moro, E un amator che langue, Per prova dell'amor scristo ha col sangue.

Ear. Bravo, brave davver! Gin. Che bel talento!

Mad.

### goo AMORE IN CARICATURA.

Mad Intenerir mi sento.

A fetivi per me l'amor vi ha spinto ? Tri. Ah madama pietosa, ho vinto, ho vinto. Mad. Tempo a leggere gli altri lo vi domando. Pol. (Amore, al tuo favor mi raccomando.) Mad. Jo cent Policastro.

Per far veder che amante

Di madama Cracche davvero io sono, A lei tutti i mici beni io cedo e dono.

Bar, Questo è più della mano. Gin. E più del sangue.

Mad. Siete ben generoso!

Pol. Grazie, grazie ad amor, son vittorioso.

Mad. Adagio, adagio un poco.

Leggiam quest' altro e terminiamo il giuoco.

Cot. (Chi sa, che il mio talento

Non l'abbia indovinata?

Madama al buon'umor so ch'è inclinata.)

Mad. L' amor che ho per madama

Mi sprona a divertirla. Prometto per servirla

Giochi, feste, seatri, e pransi e cene; E far quel che conviene

Perch' ella si diverta e rida e goda Come vuole il gran mondo e la gran moda.

Bar. Viva, viva monsieur.

Gin. Bravo davvero!

Cot. La pugna ho vinto e la sorona io spero.

Car. Decidete, madama.

Tri. Pronunziate
Il decreto fatal.

Pol. Chi fia l'eletto?

Cor. Chi avrà la preferenza?

Mad. Oda ognuno di voi la mia sentenza.

L

ATTO SECONDO.

201 La man di sposa, signor marchese, Con buona grazia, non le vuò dar. Cavalierino, troppo cortese, Del vostro sangue non so che far, Voi che donate - le vostre entrate Con chi pensate -- di contrattar? Monsieur Coteroti, Mi piace, signor si, Godere l'allegria, .

Lo stare in compagnia, Ma posso far da me. Nessun ci ha da pensar:

Meschini tutti quattro Vi fate corbellar .

Bar. Mi rallegro di cor con lor signori . Son tutti gloriosi e vincitori.

Gin. Signori, che in amor sono rivali, Or non v'è più che dir. Son tutti eguali. (parte.

### S C E N A XIII.

Monsieur Goteroti, il Marchese Carpofero, il Con. Policastro, il Cav. Tritogano e poi Madama di Cracchè.

JOspetto! Quest'affronto \ L'ho sofferto per voi .

Per cagion vostra Madama mi ha insultato.

Pol. Sono io l'affrontato. E vuò soddisfazione. Tri. Ciascun di voi mi renderà ragione. Cot. Venite ad uno ad uno, Fuori di qui vi aspetto.

Car.

### 302 AMORE IN CARICATURA.

Car. Con tutti tre al cospetto

Di battermi non sfuggo a dirittura.

Tri. Non mi date timor.

Pol. Non ho paura.

Cot. Vedrete chi son' io .

Car. Vedrete il braccio mio quel che sa fate .

Pol. Mi voglio vendicar .

Tri. Mi vuò sfogare.

Cot. Fuori fuori, sulla strada

Quanti siete con la spada Io vi vuò sperimentar.

Car. Io vi sfido alla pistola, E vi dò la mia parola

Di venirmi a cimentar.

Tri. Io v'aspetto senza fallo
Sopra un'agile cavallo,
La disfida ad accettar.

Pol. In cantina rinserrati,

Tutti quanti bene armati
Io vi sfido a contrastar.

Cospetton, vuò soddisfarmi, Dell'affronto vuò rifarmi; Me l'avrete da pagar.

Mad. Che cosa è stato ?
 Ciascuno irato
 Per mia cagione
 V'ho da trovar?
 Contro i nemici,
 Contro i rivali

Contro i rivali
(L'ire bestiali
Vogl'io sfogar.

Mad. Cavalierini,
Vi chiedo pace.
Cot. Occhi assassini.

Labbro mendace.

Tri

( con tenerczza. ( con tenerczza. Mad.

# ATTO SECONDO: 303

Mad. Pace vi chiedo
Per gentilezza.
Car. Tanta bellezza

Tanta bellezza

Mi ha disarmato. ( con tenerezza.

( con tenerezza.

Pol. Sono incantato
Non so che fat.

Mad. Cavaliering

Mad. Cavalierino.

Tri. Gioja mia bella.

Mad. Caro contino.

Pol. Siete una stella. Mad. Pace, marchese.

Car. Scordo le offese.

Mad. Pace vi chiedo

Coteroti.

Cot. Viva il bel labbi

Cot. Viva il bel labbro, Che mi ferì.

Mad. Lieti e felici
Da buoni amici
Vuò che vi amiate,
Che vi abbracciate,

Che non istiate
Più a taroccar.

Car. Di più non dico Pol. Per voi lo faccio. Cot. Son vostro amico,

Tri. ) Di cor v'abbraccio, Non si contenda, Solo si attenda Lieti e contenti

Giorni passar. ( si abbracciano i ( quattro nomini fra di loro .

Tut-

( a Mad.

### AMORE IN CARICATURA.

Tutti .

Che bel piacere,
Che bel contento
Senza il tormento
Che punge il core,
Senza l'ingrata,
Rivalità,
Goder in pace
La società.

Fine dell'atto secondo.

# ATTO TERZO.

# SCENA PRIMA.

Camera in casa di madama di Craechè.

Madama di Cracche, la baronessa Olimpia, e la contessa Ginge.

Mad. No, per or non partite;
Di grazia favorite,
Favorite, vi prego in cortesia,
Dell'amabile vostra compagnia.

Bar. Madama, troppo incomodo.

Gia. Troppo geutil, madama di Craechè.

Mad. Sans façon, sans façon a la françe.

Stasera in casa mia
Dò un picciolo festimo,
E se un vero piacer volete farmi,

Priegovi di restare ad onorarmi.

Bar. Le grazie accetterò.

Gin.

Sarò con voi.

Mad. Spero, che avrem con noi Il conte ed il marchese, Il cavaliere e il solito francese.

Bar. Ma voi dovrete alfine

Per alcun dichiararvi.

Gin. Scegliere il più diletto e maritarvi.

Gin. Amiche, no davvero,

Non nutro un tal pensiero.

Scherzare ouestamente
Vuò con Tizio e Sempronio,
Ma non voglio parlat di matrimonio.

( par.

# S C E N A II.

La baronessa Olimpia, e la contessa Gingè poi don Posidorio.

Ear. A Ffè, l'intende bene.

Con.

Persuasa

Sono anch'io in verità.

Sono anch'io in verità.

Bar. Godiam la libertà fin che possiamo.

Con. Nel fior di gioventù non ci leghiamo,

Pes. Se ardito il piè s'avanza Vi domando perdon, . .

Bar. Bella creanza

Pos. Scusate per pietà Se l'afflitto mio cor ...

Con. Che inciviltà!

Diedemi permission, nè crederei ....

Con. Dunque andate da lei .

Bar. Qui che cereate i

Pos. Lasciatemi parlar, non vi adirate.
Poichė da voi, ctudeli,
Disprezzato mi vedo

Vengo a pronder congedo. Addio.
Buon viaggio

Con. E felice riterno.

Pes, Ah no, spietate,

Più non vi rivedrò. Da questo suolo Parto, fuggo, m' involo, Per non vi dar più noja. Vado al paese mio, torno in Savoja.

Belle, chi sa che un giomo

Non mi bramiate ancor,

Del mio sprezzato amor

Vi pentirete un di,

Bar

Povere sfortunate, Di tanto ben private Di noi che mai sarà? Voi m' oltraggiate Pel. Mi deridete, Perfide siete Senza pietà. Barbaro amore,

Povero core; Tanto dolore Mi fa pietà.

(partono .

#### F. N

Madama di Cracche, conte Policastro, marchese Carpofero, mons. Cotereti e il cavaliero Tritogano.

Enghino, cavalieri .

A lei m'inchino . Pol.

Mad. Serva, signor contino. Car. Riverente.

Mad. Divota.

Cor. Madam. Tri. M'inchino a lei.

Mad. Cavaliere, monsieur, padroni miei.

Pol. Come stà? Mad. Per servirla.

Car. Sta ben? Mad. Per obbedirla.

Tri. Tabacco? Mad. Obbligatissima .

Cos. Ah, che vous set joli.

(inchinandosi .

( inchinandosi . . ( inchinandosi . ( inchinandesi .

(inchinandosi . ( inchinandosi .

( con vari inchini . ( con inchini . ( come sopra .

( come sopra .

(come sopra. ( come sopra efferendole tabacco.

(come sopra prendendo tabacco. ( come sopra . Mad.

### .S AMORE IN CARICATURA.

Serva umilissima. (come sopra e stranuta. Mad. Pol. Viva. Viva . CAT. Tri. Salute . E figli maschi. Cot Mad. Grazie, grazie, obbligata. (inchinandosi a tutti. Tri. Oh cortese! Oh charmant! Cat Gentil. Pol. Garbata.

Car. Gama. Gama.

(inchinandosi.

Mad. Stasera senza fallo
Tutti vi aspetto a favorirmi al ballo.
Cos. Ala danse, ala danse.
[saltando]
Io farò sempre

Pol.

Quel che piace a madama e quel che vuole.

Car. E saltare dobbiamo.

Tri. E far capriole.

Mad. Di voi chi favorisce
D'andar ad ordinare

La mia solita orchestra?

Car. Io avrò l'onore,

Vostro amante e vassallo, e servitore.

(con inchini.

Vado, vado, volo, volo;

Presto, presto tornero.

Presto, presto tornero.

I violini e le violette,

I violoni, e le trombette

Per servirvi condurrò.

Presto, presto tornero.

(parte.

### CENAIV.

## Li suddetti fuor del Marchese.

Mad. Taremo allegramente,
Verrà dell' altra gente,
Verran delle bellezze più di una,
E potrete sperar qualche fortuna.

Pol. Ah che non v'è bellezza Fuori del vostro volto.

Tri. Voi avete raccolto

Nella vostra bellezza il bel di tutte.

Cot. In paragon di voi tutte son brutte.

Mad. So che il vostro parlar non è verace,

Ma il sentirmi lodar non mi dispiace .

Tri. Non mentisco.

Cot. Io son sincero.

Voi avete negli occhi il nume arciero.

Mad, Cavalieri .

Madama.

Mad. Fra il ballo ho destinato

Cenare' in compagnia.

Oualcuno in cortesia

Vada a sollecitar di là il mio euoco.

Tri. Vado, e un piatto ancor io vuo far per gioco.

Ancor io so cucinare,
E un bodin vi voglio fare
Che piacer vi recherà.
Mentre il cuoco fa l'arrosto,

Mentre gira il menarrosto Il bodino bollirà, E perfetto riuscirà.

(parto.

Amore in caricatura.

'

SCE-

### SCENAV

Madama di Cratche, il conte Policastro, è monsieur Cotorote.

Mad. E Un piacere, il confesso,
Veder con qual prontezza,
Con quanta cortesia stupenda e zara
Dai cavalier son favorita a 'gara.
Fal. Voi tutto meritate.

Car. Giustamente Siete da tutti amata,

Pol. Ah un sol difetto
Fa che il merito in voi non sia perfetto.
Cot. Sì, sì, capisco il conte.

Si, Si, capisco il conte.

Il difetto che avete ognun lo sa;

Siete senza pietà con chi vi adora.

Mad. Non seppe alcuno innamorarmi ancora.

Pol. Ma che mai s'ha da far?

Cot. Qual via dee usarsi

Per guadagnar quel core ?

Pel. Come si può sperar grazia, ed amore?

Mad. Sentite, in confidenza,

A voi due solamente

Voglio scoprir l'areano, Vao il mio genio svelar bizzarro e strano.

Pol. Ti ringrazio fortuna.

Pol. Or contento sarò .

Cot. Sarò beato .

Mad. Sappiate, che al contrario Fatta sono dell'altre. Hanno le donne Piacer delle finezze,

Dei

Dei vezzi, e le carezze. Io, che le credo Lusinghe adulatrici, Vuo che chi mi vuol bene, Più rigido mi tratti, Vuo che gridi, minacci e mi maltratti. Pol. Eh scherzate, madama. Un tal pensiero

Non è degno di voi.

Mad.

Vi dico il vero.

Fin, che ad usar seguite
Le soavi parole e i vezzi e i pianti,
Amor non isperate.
Ma se lo stil cangiate,
Forse vi crederò;

Se sprezzarmi saprete io vi amerò.

Pol. (Oh questa è original!)

Cer. (Son stravaganti

Le donne a questo segno!)

Mad. (Per divertirsi ben vi vuole ingegno.)

Pol. Non saprei come far.

Cot. Sono imbrogliato.

Mad Chi più ardito sarà, sarà più amato.

Pol. Caro amor, deh tu m'insegna

Per affetto a maltrattar.

Cot. Prego amore che mi dia
La virtù di taroccar.

Sono al mondo, sono tanti

I cervelli stravaganti,
Che ogni cosa si può dar.
Cos. (Dò principio.)

Pol. (Vuo provarmi.)
Cos. Donna ingrata.
Pol. Donna altera.

Cot. Ostinata .

Pol. Menzognera .

2

| g 1 2 | AMORE IN CARICATURA.                   |
|-------|----------------------------------------|
| 4 3   | Sono insulti ? Son disprezzi ?         |
| Mad.  | Questi sono tutti vezzi,               |
| -     | Tutte favole d' amor.                  |
| a ź   | Non vi basta?                          |
| Mad.  | Non ancor.                             |
| Cot.  | Importuna. (con fatic                  |
| Mad.  | Oh vita mia!                           |
|       | (mostrando esser content               |
| Cot.  | Prosontuosa. (con fatic                |
| Mad.  | Gioja cara. (con piacer                |
| Pol.  | Pazza, pazza.                          |
| Mad.  | Basta, basta,                          |
| Cor.  | Razza, razza                           |
| Mad.  | Troppo, troppo.                        |
|       | Quest'è troppa inciviltà.              |
| # 2   | Ah perdon per carità . (s' inginocchia |
| Mad.  | Si, conosco che mi amate,              |
|       | Corrispondo di buon cor.               |
| A 2   | Oh che grazia! oh che favor!           |
| Mad.  | Temerari.                              |
| A 2   | Oh vita mia!                           |
| Mad.  | Ignoranti.                             |
| A 2   | Gioja cara.                            |
| Mad.  | Pazzi, pazzi.                          |
| B 2   | Brava, brava.                          |
| Mad.  | Sciocchi, sciocchi.                    |
| A 2   | Bene, bene,                            |
| Mad.  | Che affettati !                        |
| a 2   | Basta, basta.                          |
| Mad.  | Che sguajati!                          |
| A 2   | Troppo, troppo.                        |
| A 2   | Basta, basta dell'ogor,                |
|       | Grazie, grazie del favor.              |
| 4 3   | Oh che amore, oh che dolcezze!         |
|       | Oh che grazie, oh che finezze!         |
|       | n.H.                                   |

Bella ;

315

Bella, bella in verità.

### S C E N A V L

Sala in casa di madama preparata per il balle con illuminazione.

La baronessa Olimpia, e la centessa Gingé con varie persone invitate, e poi tutti.

Oli, V Eramente è graziosa
Questa sala apparata.
Gin, È bene illuminata.
Oli, Madama è di buen gusto,
Gin,
È vero, è vero.
Oli, Noi ci divertirem.

Godere io spero.

S C E N A ULTIMA.

Madama coi quattre cavalieri.

Alla festa, alla festa, alla danza, Carnovale pur troppo s'avanza; Che si goda, e si balli in fin dì.

Tutti.

Compatisca chi vede e chi sente
Se sta volta c'è entrato il demonio,
Se sul fine non v'è il matrimonio,
Se finisce la cosa cosà.
Alla festa, alla danza,
Carnovale pur troppo s' avanza;
Che si goda e si balli in fin di d.
(segue il ballo, e con questo

Fine del dramma,

LE

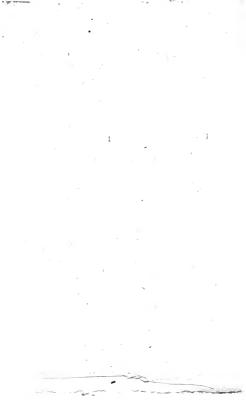

# LENOZZE.

DRAMMA

DI TRE ATTI PER MUSICA.

4 - PER-

# PERSONAGGI.

Il Conte di BELFIORE,

La CONTESSA sua moglie.

DORINA cameriera.

MASOTTO fattore.

LIVIETTA serva.

TITTA servitore sciocco.

MINGONE giardiniero.



# ATTO PRIMO

SCENA PRIMA.

SALA.

Il Conte, la Contessa e poi Masotto.

Cont. LA voglio così...

Cont. Prevale il mio si...

Cont. Sta volta non già.

2 Lo giuro, il protesto,

Che a cedere in questo

Nessum mi vedrà.

Mas.

Mas. Che c'è, padroni miei? Han bisogno di niente? Ho sentito gridare e son venuto Della parte più debole in ajuto.

Cont. Uditemi, fattore...

Con. Udite me.

Cont. Quest'è la mia ragion ...

Con. Ragion non c'è....

No, per la parte sua, non c'è ragione.

Ho, promesso a Mingone
Dorina cameriera, e a lui vuo darla.

Vorrebbe maritaria,

L'adorabile mio signor consorte, Con Titta suo staffiere

Per mirarla vicina a suo piacere.

Mas. Se la cosa è così... (al Conte.

Con. No, non è veto.

No, non è veto.
Vuo darla al mio staffiero,
Perchè meglio con lui starà Dorina;
Affè, la poverina,

Sposandosi a Mingone,

Prenderebbe in marito un bel birbone.

Mas. Se la cosa è così... (alla Contessa.

Non è per questo;
Ma perchè è innamorato;
Pensa render lo stato

Della donzella mia ricco e felice.

Mas. Se la cosa è così ...

Mente chi il dice.

Con. Una mentita a me ?

Mas. (La guerra è accesa .)

Con. Una mentita a me i Non son chi sono, Se non so vendicarmi.

Cont. Meno caldo, signora.

Mas. (All'armi, all'armi.)

-

(con ironia.

Con. O che Dorina sposerà Mingone, O io, ve lo prometto,

Dividerò, signor consorte, il letto.

Mas. Eh po, signora...

Cont. O che si sposi a Titta, O dividasi il letto, e il matrimonio.

Mas. (Questa volta davver v'entrò il demonio.)
Cont. Son marito alla fine, e son padrone;

E tollerar non voglio

In casa mia si forsennato orgoglio . Vuo soffrire a un certo segno, Per amote e per rispetto; Ma chi abusa dell'affetto,

No, non merita onestà.

La natura all' nom concede

Di regnar sul debil sesso:

Ma il dominio perde anch'esso,

Quando eccede la viltà.

CENA II.

La Contessa e Masotto,

m. UD

Mas, Io l'ho sentito,

Con. Può parlar un marito

Peggio di quel che parla?

Mas. Non mi pare

Che ci sia tanto mal.

Con. Nella questione Chi vi par di noi due ch'abbia ragione

Mas. Dirò, se mi permette, Con tutto il mio rispetto ...

Con. Dite il vostro parer, ve lo permetto .

Mas, lo direi che alla fine

Il marito è marito, e che conviene ...

Con,

Con. Cedere a lui, volete dire, è vero?
Mas. Dirò, signora mia...
Con.
Vi manea poco

Ch' io non sfoghi con voi dell' ira il foce .

Mas. Ma io ...

Con. Siete un ribaldo.

Mas. E perche tanto caldo? Con. Darmi torto così sugli occhi mici?

Mas. Ma no, signora, io dò ragione a lei. Con. Dunque ho ragion.

Mas. Certo, signora st.

(Per quel ch' io vedo, è meglio dir così.)

Con. Ma il marito, dicevi, è alfin marito, E convien... Che conviene?

Mas.

Io dir volca,

das. Io dir volca, Quando la moglie è dama,

Il marito dee far quel ch'ella brama.

Con. E voi per compiacermi,

Dovete far in modo.

Che conchiudasi presto un simil nodo.

Mas. Io non ci ho molta grazia;

Onde davver non so...

Con. Voglio che lo facciate.

Mas. Io lo farò.

Con. Al fine io son chi seno;
Son noti i mici natali;
Le parentele mie non sono ignote,
E si sa che una dote
Portata ho in questa casa signorile,
E quel ch' io voglio, io voglio,
Ed è questa giustria e non argoglio,

Mas. Anzi è cosa giustissima, E vedrà che in effetto, Tutti le porteran maggior rispetto. ( Adularla convien.)

Con.

Con.

Per una serva

Il marito di me fa poca stima?

Ah dove, dove andò l'amor di prima?

Ah dove è andato
Quel primo affetto l
Ah che l'ingrato
Mio sposo, in petto
Cangiato ha il cor.
Duran pur poco
Quei primi istanti;
Si spegne il foco,
Cessa l'ardor,

(parte.

### S C E N A III.

Masette sole.

F Bella la questione
FEA Tirta e fra Mitgone,
Ma un' altra cosa c'e',
Che Dorina driver piace anche a me.
La padrona vool darla al giardiniere,
Il padrone vuol darla al servitore,
Il padrone vuol darla al servitore,
Vuo procurar s'e' ver quel che dir s'ode,
Che fra due litiganti il terzo gode.
Come sis potrá far 2 (c) penserò.
Potrei dir per esempio ... oh questo no.
Es! potrei far cod ...
E se poi ... e se lei ... ch signor sì.
Con Borina, per esempio,

Posso fare il damerino,
Parlar posso al contadino,
Per esempio, da fattor.
Posso dire al servitor;

No...

No... perchè ... figliuol ... pensate ... E al padrone? E alla padrona? Posso dir così, e così, Per esempio, no e sì. (parta

### CENAIV.

Camera .

Dorina , Mingone e Titta .

Dor. VIa, lasciatemi stare,
Non mi state per ora a torinentate.
Già m'ho da maritar con un di voi,
Ma chi mi toccherà non so dir poi.
Tir, Il padrone comanda.
Dorina sarà mia.

Min. Sciocco, scioccone.

Come c'entra il padrone

Della consorte colla cameriera?

Sarà mia quella gioja innanzi sera.

Dor. Già la padrona, non so dir perchè,

Non mi vuol più con se.
Non ho padre, nè madre,
Casa pronta non ho per ricovrarmi,
Necessario è ch' io pensi a maritarmi,
S' è accesa la grani lite fra i padroni
Per voi, bei soggettoni,
Onde deciderà presto la sorte
A chi debba Dorina esser consorte.

Tit. Dite la verità, Dorina cara, Sareste più contenta Maritandovi a me?

Der. Non so.

Min.

Min.

Parlate:

Il vostro cuor spiegate;

Vi piace il volto mio ? 1..

or. Eh, signor st.

Tit. Ehi! Mi volete ben?

Dor. Così e così.

Dor. Così e così. Min. Ho delle terre al sole:

Ho delle bestie ancora al mio comando.

E poi per lavorar, quando bisogna,

Non la cedo a nessun.

Me ne consolo.

Tit. Ho casa ed ho bottega; Servo per mio diletto;

Ma fra denari e roba Tengo un buon capital.

Dor. Me ne rallegro.

Min. Voi decider potete, Basta che voi volete.

Dor. Si vedrà

Tit. Mi esebisco di cor .

Der. Per sua bontà.

Min. Sentite una parola;

(Di lui non vi fidate;

Miserabile voi se vi sposasse! È un barone colui di prima classe.) (piano a Dor.

Dor. Davver?

Tit. Ehi! Favorisca;

Le ho da dir una cosa. (Se foste mai la sposa di Mingone,

(Se foste mai la sposa di Mingone, V'avviso, egli è una schiuma di briccone.) (piano a Dorina.

Dor. Capperi!

Min. Che occorre

Parlarle nell' orecchio?

Ella dee dirlo chiaramente e forte

Di

Di chi vuol, di chi brama esser consorte. Tit. Lo dica pur, già so ch'io son l'eletto. Min Preferire da lei sentirmi aspetto.

Der. Tutti due meritate, Ma tutti due mi fate

Un poco di timore; Ah sceglierei, se vi vedessi il core.

Voi avete un bel visetto

Rotondetto-vezzosetto.

Voi avete un occhio bello
Briconcello-ladroncello.
Ma quel core come sta?
Come stiamo a fedeltà?
Ah furbetto-graziosetto

Mi vorresti corbellar. Non ancora, no per ora, Non mi vuo di voi fidar.

CENA V.

Titta e Mingone.

Tit. L'Uoi dir quello che vuoi, per te è finita.
Min. Sciocco, tu ti potrai leccar le dita.

Tit. E poi la protezione

Del mio signor padrone,

Bastami in mio favore.

Min. Questa volta non basta il protettore.

La padrona lo sa,

Ch'ei tanta carità per te non usa;

Sa, che questa è una scusa Sol per aver vicina D'un dipendente suo sposa Dorina.

D'un dipendente suo sposa Dorina Tir. S'inganna se lo crede;

Quan-

( & Tit.

( a Min.

Quando saro sposato, Addio, signor padron bello e garbato.

Min. Ma sarà mia Dorina, La padrona l'ha detto e lo farà,

E anche il marito suo rivolterà.

Tit. Chi sa! Quando il padrone

Abbia quell'intenzione,

Da te forse potria sperar di più.

Min. Eh basta che non sia...

Tit. Mi vuot bene Dorina e sarà mia.

Min. Misero, già m'aspetto Vederti svergognato

Dirmi: buon pro ti faceia;

Ed io allora potrò riderti in faccia.

Come un agnello

Che va al macello

Belando andrai Per la città. Io con la bella Mia rondinella Andrò rondando Di qua e di là.

( parte .

# S C E N · A VI.

### Titta e Livietta.

Tit. O mostro aver bravura

Ma costui per dir ver mi fa pauta.

Non vorrei, non vorrei... Livietta è qul.

Se mai un qualche di

Dotina m' intimasse la licenza,

Questa bona saria per non star senza.

Liv. Il padrone vi chiama.

E voi qui cosa fate?

Le Nozze.

---

Tit.

Tit. Ora vado, carina.

Liv. Animo, andate.

Tie. Perchè così stizzosa?

Liv. Sono in collera

Con la padrona mia,

E senz' altro da lei voglio andar via.

Tis. Perchè? Cosa v'ha fatto? Liv. Vuol far un'ingiustizia;

Ma non la soffrirò; no certamente. Vuol dar sposo a Dorina, ed a me hiente.

Tis. Ebben, non dubitate, L'avrete ancora voi.

Ne potrete pigliare uno per una. Liv. Io non voglio gli avanzi di nessuna.

E poi per maritarmi Non vuò che fra i padroni si contrasti; E mi pare di aver merto, che basti.

Tit. Ditemi, Liviettina,
Caso che Dorina
Si sposasse a Mingone,
Cosa potrei sperar dal vostro amore?

Cosa potrei sperar dal vostro amore: Liv. Che vi mandassi al diavolo di core.

Tit. Ma perche ? Liv. Torno a dirvi',

Caro il mio babbuino,
Ch'io non voglio servir di comodino.
Tit. Dunque per quel ch'io sento,

Son bello e licenziato.

Liv. Che volete da me l' Siete impegnato.

Tit. Se vuo'a disimpegnarmi,

Promettete d'amarmi?

Siate libero e poi rispondero.

Tir. Brava! così mi piace, Ammiro la prudenza. Or vado di presenza
Dal padron, da Dorina... E so ben io ....
Basta, basta, chi sa? Livietta, addio.
Ouel che mi bolle in resea

Quel che mi bolle in testa,
Cetto nessuno il sa,
(Chiama il padron, ) Carina i
Oh siete pur bellina i
( Yengo, ) Non so partire,
Tutto votrei pur dire,
(. Ecomi ) . Vado, e torno,
Presto verrà quel giorno
Che il mio segreto amor ...
( Lustrissimo, La servo. )
Cata, y il sato il cor.

ara, vi lascio il cor. (parse.

Livietta sola.

ALle belle parole so già non eredo.

Lo so, che i giovanotti
Ne vogliono più d'una,
Per potere, se occor, cambiar fortuna,
Ma io che li conosco
Non mi sido di loro;
E se ho da maritarmi

Vuo prima assicutaroni;
Che colui che mi giura amore e fè
Sia, come si suol dir, tutto per me.
Mi contento di un sol cuore,
Ma dividerio non voglio;
Serberò costante amore,
Ma pretendo eguale amor;
All' usanza non ci sto:
Il marito perche sì ?

x

Ela

#### 128 LE NOZZE.

E la moglie perche no? Se fedele vuol la sposa, Sia fedel lo sposo ancor.

f parte .

#### S C E N A VII

Giardino.

Dorina, poi Masetto, poi Titta e Mingene,-

Der. E destin troppo infelice
L'esser nata donna al mondo.
Più ci penso mi confoodo,
Nè mi so capacitar.
Ah la donna povecetta.
Viver deve ognor soggetta.
Nè mai pace può trovar.

E pur per liberarmi
Da questa soggezione, in cui mi trovo,
Cerco di mantarmi,
E di me fare un sagrifizio nuovo.
Due sono i pretendenti che mi vogliono,
Ma tutti due mi mbrogliano;
Pare che mi offeriscano un tesoro,
Ma contenta non son d'alcun di loto.

Mas. ( Ecco Dorina; or voglio
La mia sorte tentar. )

Dor. Signor fattore

Dor. Signor fattore,
Vi riverisco.

Mas. Addio, Dorina bella.

Dor. Voi sbagliate, signor, non sono quella.

Mas. Non siete voi Dorina?

L'occhio non m'inganno. Dor. Son Dorina, egli è ver, ma bella no.

A1.45.

Mas. Della vostra modestia

L'amabile virtù
V'accresce adesso una beltà di più.
Dor. Voi mi mortificate.

Mas. E voi m' innamorate.

E voi, Dorina mia,... Voi mi fareste far qualche pazzia.

Dor. Signor, io non capisco...

Mas. Ditemi un poco s
È ver, che in questo dì

Vi voglion maritare?

Dor. Signor sì.

Mas. È ver, che al giardiniero,

O al servitor vi voglion dare?

Dor. È vero
Mas. Se un partiro miglior vi proporrò,

L'accetterete voi?

Dor. E perchè no?

Mas. Per esempio, se io,

Che alfin son un fattore, Mi esibissi per voi?

Dor. Oh mio signore ! Mas. Schietto convien parlar, Dorina mia.

Dor. Io non ho dote per vessignoria.

Mas. Di dote non m'importa;

Son degli anni ch'io servo da fattore, Ed un fattor che ha un po' di cognizione ; Presto divien più riceo del padrone. Ditemi, se vi piace,

Dorina , il mio partito ,

Dite, se mi volete per marito.

Mas. Franco parlar bisogna.

Der, Ho un pochin di vergogna.

Х 3

Mar.

#### ggg LE NOZZE.

Mas. Siamo tra voi e me; nessun ci sente. Dor. Basta.... se la padrona...

Si contenta che io...

Mas. Di farla contençar l'impegno è mio. Non lo dite a nessun, s'io non lo dico; Lasciate a me l'intrico, E fra i due pretendenti al vostro core

Quel che trionferà sarà il fattore. Dor. Ma... non vorrei...

Mas. Convien
Star zitti e condur bene
La macchina presente.

Far le cose fra noi senza dir niente, Der, Ma se Titta e Mingone

Mi vedono con voi, cosa diranno?

Mas. Che parli erederanno
Per loro; e la padrona, ed il padrone
Entrambi me l'han detto.
Impegnato mi crede ognun per se;
Ma io voglio operar solo per me.

Dor. Basta... non so, che dire...

Mas. Cara, non è ben fatto,

Che un boccon prelibato come il vostro
Vada in mano d'un mostro,
D'uno sciocco, d'un vil, d'un servitore;

Un boccon veramente da fattore.

Dor.

Der, Mi vorrete poi ben?

Tanto e poi tanto.

Dor. Siete pure gentil!

Mas. Siete un incanto.

Ah Dorina, mie viscere, amabile, Voi avete ferito il mio cor. Ah Masotto, gentile, adorabile.

Per voi sento nel seno l'ardor.

E cre-

ATTO PRIMO. 322 A E crescendo mi va poco a poco Una smania, una gioja ed un foco, Che son figli di un tenero amor . Mas. Zitto, che vengono Titta e Mingone . Qualche finzione Conviene pensar. Tit. Mi manda il padrone A dirvi così... ( a Mas. Min. Io dalla padrona Mandato son qui... ( a Mas. Tit. Per dirvi, che a quella ... Min. Per dirvi che a lei... s 2. Parliate per me. Mas. Sì, cari, aspettate, Parlar mi lasciate, Saprete com'è. ( s' accosta a Dor. Dor. ( V'è qualche novità? ) ( a Mas. ( La novitade è questa. Mas. Che voi sarete mia. ) ( piano a Dor. ( Sarà la cosa presta ? ) Dor. ( piano a Mas. ( Stassera si farà . ) Mas. ( piano a Dor. Tit. ( Per me la persuade . ) ( da se . Min. ( Per me la disporrà . ) ( da se . Mas. ( Guardate il servitore, Che faccia da buffone! ) ( piano a Dor. Tit. (Or parla in mio favor. ) ( a Min Mas. ( Guardate il giardiniero , Che faccia da babbione!) ( piano a Dor. ( Per me parla il fattor. ) Min. ( a Tit. ( Questo bel cor è mio . ) Mas. ( piano a Dor.

THE SHARPY - 1

( Vostra, mio ben, son io.) (piano a Mas. 4 2. ( Siete il mio dolce amor. ) Tit. )42 (Sì, sard mia Dorina. ( fra loro . ( fra lore. Sento brillarmi il eor .)

X 4

Min

Dor.

Ho parlato . Mas. Tit.

Ebben ? Che dice? Min.

Qualchedun sarà felice Mas. Ma chi sia non voglio dir.

Tit. Sarò io.

Sarò io quello . Il più caro, ed il più bello Min. Dor. Già m'ha fatto innamotar.

#### Tutti.

Oh che gioja, oh che contente, S'avvicina il bel momento, Già mi sento giubbilar.

Fine dell' atto primo

# ATTO SECONDO:

#### SCENA PRIMA.

#### Camera.

Masetto , e Livietta .

Liv. Dica, signot fattor, con sua licenza;
Le vorrei dire una parola.

Mat.
Due

Mar. Due Ancor ne ascolterò.

Liv. Scusi,

Mat. Fa grazie

Mas. Che serve?

Liv. Se la sturbo, la prego perdonare.

Mas. Voi mi fate penare. ( Son curioso Di saper cosa vuole. )

Liv. Dorina si maritao.

Mas. E che per questo?

Liv. Ed io fanciulla, ed a servire io resto.

Mas. Anche per voi verrà...

Liv. Da marito aneor io sono in età.

Dorina non ha niente più di me;

Se si marita lei , io no ? Perchè?

Mas. Quando si vuol marito,

Un qualche buon partito Che capiti s'aspetta. Liv. Se fossi una civetta,

Come Dorina, l'averei trovato.
Signor fattor garbato,
So tutto e so che lei
S'è dichiarato amante di colei.

M41.

#### LE NOZZE

Mas, ic? ( Come I' ha saputo? )

Liv. In disparte ho sentito, ed ho veduto;
Ma sono una ragazza che ha prudenza,
Non lo dirò a nessun, mà con un parto.
Che mi facciate aver, perché stia zitta,
In isposo colui, che ha nome Tittá.

Mas. Vi prometto di farlo.

Liv. Ma non basta;

Vuo che mi fate poi la sigurtà, Che sarà tutto mio con fedeltà.

Mas. La cosa è un po' difficile; per aktro È Titta un buon ragazzo;

Credo sarà fedel .... A voi mi raccomanda

M'impegno di tacer quello che so, E se bisogna ancor v'ajuterò.

Mas. Chi sa, she non mi valga Di voi, Livietta mia?

Liv. Dice il proverbio.

Una man lava l'altra,
Onde ancora fra noi sarem così.
Son una ragazzina
Sì docile e bonina;
Di me nil servizire ole

Di me più servizievole
Al mondo non si dà.
Ma vuol ragione poi,
Che faeciasi da voi
Quel che da me si fa.

PARTE

# S C E N A II.

### Masotto e poi il conte.

Mas. Questo è un pochin d'imbroglio, Regolatsi conviene con prudenza; Non avrei mai creduto Che Livietta aspesse i fatti miei. Nascosta si sarà fra queste potte. Oh queste donne sono pure accorte! Con. Ebben, Masotto, obbene,

Con. Ebben, Masotto, ebbene, Che risposta mi date? Mas. Signor, non dubitate;

Vi prometto e vi giuro: Mingone non l'avra, state sicuro. Con. Sarà dunque di Titta.

Mas. Il suo rivale Non l'avrà certo: a voi Lascio tirar la conseguenza poi .

Gon. Che dirà la contessa?

Mas. Questa volta

Non la supera al certo.

Non fo pet datmi metto
Forse Mingone l'averia sposata,
S'io Dorina non avessi sconsigliata.

Con, Masotto un di vedrà

Quanto grato io gli sia.

Vostra bontà.

### SCENA III.

| La Contessa e detti .                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con. MAsotto.                                                                               |
|                                                                                             |
| Mas. Mia signora.                                                                           |
| Cont. Ben; si è deciso ancora?                                                              |
| Mas, Dirò ( con sua licenza ) ( al Conte.                                                   |
| ( Per questa parte non stia più dubbiosa,                                                   |
| Che Titta certo non l'avrà in isposa. )                                                     |
| ( piano alla Contessa.                                                                      |
| Con. ( Dunque l'ayrà Mingone. ) ( a Mas.                                                    |
| Mas. (Non saprei,                                                                           |
| Lascio tirar la conseguenza a lci. ) (alla Con.                                             |
| Con. (Come andò la faccenda?) ( a Mat.                                                      |
| Mas. (In due parole                                                                         |
| Dorina ho persuaso,                                                                         |
| Ed è per Titta disperato il caso. ) ( alla Con,                                             |
| Con. (Bravo davver!) ( & Mat.                                                               |
| Mas, (Al certo                                                                              |
| Uomini come me ve ne son pochi. ) ( alla Con.<br>( Ma la testa davver convien che giochi. ) |
| Come ( Classica derrer convicti circ giocin. )                                              |

( È disperata, ) Mas. Cont. ( Ho piacer ch'ella sia mortificata. ) Mas. (Ora non parla più.) ( al Conte . ( Come l' intende ? ) ( a Mas. Con. Mas. ( Fra se stesso delira. ) ( alla Con.

Con. (Gli si vede negli occhi il foce e l'ira.) Cont. Fattor.

MAS. La mi comandi. Cont. Come dissi,

D'ogni effetto dotale Che

( & Masotto .

Che portò la contessa in questa casa, Preparatemi i conti.

Mas. Quando comanderà saranno pronti.

Con. Badare: nel contrarro

Vi ha da essere un patto, Per cui nel caso di restituzione, S'han da considerare i frutti ancora.

Mas. Baderò, sì signora.

Cont. Poi penseremo a sciorre il matrimonio.
Con. Liberata sarò da un tal demonio.

Mas. Perdonino di grazia

Mas. Perdonino di grazia,
Perchè tanta rovina?

Con. Non mi può più veder.

Cont. M'odia alla morte.

Con. Che marito gentil!

Con.

Cont. Bella consorte! Mas, E pur parmi vedere,

Che lontani non son dal far la pace.

Cont. Con me sempre è sdegnosa.

Con. Comparibile io son, se son gelosa.

Mas. Via, s'accostino un poco.

Oh questo no;

La prima non sarò. Mas. Da bravo, padron mio. Cont. Non voglio essere il primo nemmen io.

Mas. Un pochin alla volta; Un pochino per uno.

Vi è un po' di ritrosia; Con licenza, signor, anderò via.

Servo umilissimo,
Ossequiosissimo,
Quando mi chiamino
Sarà prontissimo,
Verrò a servir.
Faccia un passino in là;

( all uno . Vol-

#### SES LE NOZZE.

Volti quel viso in qua. ( all' altro. Ah che contento amabile, Quando due sposi s'amano, il cor che d'ira è torbido, In pace ritornar. ( farte.

#### SCENAIV.

Il conte, e la contessa.

Cont. SE stasse a me per certo, La quiete ci saria.

Con. Non sono il primo
A promover le liti.

Cont. E queste liti

Con. Dal mio canto,

Sono finite adesso.

Cont. E per me sono pronta a far lo stesso.

Cont. Dunque pace consorte, e non più guerra.

Cont. Pace, marito mio.

Con. Contento io sono.

Cons. E son contenta anch' io.

# S C E N A

Dor. Dignori, se comandano, II desinare è lesto.
Cons. Dite al cuoco che aspetti.
Cons. E ancora presto.
Cons. Ma se comanda il conte.
Cons. Ah no, contessa mia.
Cons. Quel, che voltet voi...
Cons. Quel, che a voi piace.

Dor.

ATTO SECONDO. \$30

Dor. (Oh che prodigio! Son tonati in pace.)

Conf. Sentite, da qui innanzi,

Non istate a turbar la nostra quiete.

Con. La cagione voi siete,

Che si grida fra noi; ma în avvenire

Non si gridară più, certo, sicuro.

Dor. Io le tisse, signore, io non procuro.

Conf. Preparatevi dunque,

Cont. Preparatevi dunque,
Senza addurre altra scusa, altra ragione,
La man di sposa a porgere a Mingone.
Con. Oh no, cara consorte:
La cosa non va bene,

Che sposi il giardiniero non conviene.

Dor. ( Affe tornan da capo. )

Cons. Il vostro Titta

Certo non sposerà.

Con. Nè anche il vostro Mingone in verità.

Cons. Chi può star saldo stia;

Sì, la ragione mia dee prevalere.

Dor. Signore. ( al Conte.

Con. M'hai capito .

Dor. La prego . ( alla Contessa

Cont. M'ho spiegato .

Con. Titta dovrai sposar. Non vuo schiamazzi.
Cont. Hai da sposar Mingon.

Dor. (O che bei pazzi!)
Con. Ecco, signora sposa,
Dove il piacer, dove l'amore è ito!

Cont. Dove il mandò l'indocile marito.

Non v'è amor, non v'è più pace

Dove regna il fiero orgoglio,

Tollerar no più non voglio

Tanti affanni nel mio cor.

A ve

#### 240 LE NOZZE

A voler non sono audace
Quel ch'è giusto e quel che giova,
E il negarmelo è una prova
Di viltà, di poco amor. ( part.

SCENAV

### Dorina ed il conte.

Con. Ecco per cagion vostra....

Dor. Se si grida, signor, per cagion mia, Datemi la licenza, anderò via.

Con. Per me v'ho hcenziata;

Andatevene pur, però sposata.

Dor. Ma perché mi volere Obbligare a sposarmi? Se volessi Vivere sempre sola?

Con. Ho dara la parola; Voi avete promesso d'accordarla;

È diposta la cosa e convien farla.

Dor. Ma io... signor mio caro...

Vi dico... ad ogni patto....

Un di nò tanto fatto....

Con. Impertinente!

Così meco si parla?
Ora son nell' impegno e vuo' spuntarla.
Titta, chi Titta. (chiama.

#### S C E N A VII.

Titta . e detti .

Ignor . Tit.

Con. Sei tu disposto

Ora qui a maritarti? Tit. Sì, signore .

Ma io non vuo sposarti.

Tit. Pronte ha sempre il mio cor le voglie sue, Ma questa cosa s' ha da fare in due.

Con. Dorina, in mia presenza Porgi a Titta la man.

Dor. Con sua licenza, (vuel partire

Con. Di qui non partirai, se non lo sposi. Dor, Scoti, se ti pigliassi

A forza per marito,

Vorrei dopo tre di farti pentito. Tit. Davver ?

Can

Non le badare. Tit. Non vorrei che m'avesse a spennacchiare.

#### C N V I I I E

La contessa , Mingone o derti .

Cont. DU, presto in mia presenza Dà la mano a colei. Der. Orsu, padroni miei,

I a Mingone .

( & Tit.

Sapete cosa c'è? La festa non si fa senza di me .

Vi dico apertamente, Che per or non ne voglio saper niente.

Le Nezze,

#### 142 LE NOZZE.

Cont. Come c'entrate voi? (alla Contessa.

Voi, chi v'insegna

A violentar le figlie in tal maniera?

Con. Quel briccon di Mingone invan la spera.

Min. Io non parlo, signore.

Tit. Anch io sto zitto.

Der. Così foste uno lesso e l'altro fritto.

L'ho detto, lo ridico, e lo dirò

Fino che fiato avrò:

Con alcun di costor non vuo legarmi; E se di maritarmi avrò desio, Voglio farlo, signori, a modo mio. Voglio dir quel, che mi piace,

Voglio dir quel, che mi piace, Voglio amar chi più mi par, Oggi sì e domani no, E rimproveri non vuo'.

Se vi faccio una finezza

Non vi state a lusingar.

Se vi parlo con asprezza

Voi l'avete a sopportar.

Oh questa è bella, oli questa è buona!

Io son padrona di cotbellar,

E voglio dire quel che mi par. ( parto.

### SCENAIX.

Il Conto, la Contessa, Titta, a Mingone

Cont. S Io non giungeva in tempo,
La povera Dorina
Era sagrificata.
Con. Voi l'avreste per poco assassinata.

Cent.

#### ATTO SECONDO.

Cont. Vedo quel che sperare, Quel che temer conviene, Questa faccenda non finira bene. s com ( parre. Tit. Schoopenist. 1 N A X. 1161 1 11 Il Conte, Titta, e Mingone . dell at Tit. Dignor, per quel ch'io vedo, Non ne faremo niente. Sta pur sodo, Con. an B di sposarla: troverassi il modo. Min. ( Senti: se tu la sposi, " " ( piano a Tit. Io ti voglio scannar. ') Tit. Mi vuol scannare Costui, quand io la sposi; ( al Conte . Con. Temerario! Tant' osi me presente? Se ardirai di parlar . . . Min. Non dico niente. Con. Ascoltami: può darsi, Che l'interesse vaglia A vincere Dorina, Le darò cento doppie. Tit. Buono, buono! Con. E dopo saran tue. Contento io sono. Min. ( Se vedessi la forca, Ti vuo ammazzar, ) ( piano a Tit. Mi vuol mazzar, mi dice. (al Con. Con, Sotto un baston, se parli, Morirai prima tu .

Min. Non temete, signor, non parlo più.

Tit. Chi sa! le cento doppie

Potrebbero allettarla;

Io

#### 1844 JE E ON 30: Z ZZE.

Ognor che il comandiate.

Min. (Giuro a Bacco, saranno schioppettate.)

Tit. Schioppettate? (verso Min.

Con. Che diei? 3 3 2 ( a Min.

Min. Io non parlai,
Tit. Maledetto sosmi; non tace mai.

La sposerò, signore,
La prenderò di core,
Se voi la date a me,
E ben, che cosa c'è?

E ben, che cosa c'è! ( a Min. Le cento doppie care... Ei dice mi vuol date; ( al Conse ac-( cannando Mingono.

C E N A XI.

Con. DRiccon, vattene tosto
Da casa mia. Ma no,
Licenziar son it vuo.
Restane a me soggetto,
E fremi, ed ubbidisci a tuo dispetto,
Spota sarti di Titta ;
Dorina camericta,
E tu, se di fiatat solo arditai,
Tutto lo sdegno mio tu proversi
Anche il leon sdegnato
Confonde i suoi nemici;

01

Vi

( al Con.

ATTOSECONDO.

Vibra le zanne ultrici All' agrià ed af pastor. All' ira provocato lo pur da vari oggetti :

-lo pur da varj oggetti ; O Uno per tutti aspetti Provare il mio riger a chen a ( parte ,

CENA XII.

and a state of a state

E D io dovrò esser quello;
Che proverà il leon, benchè un agnello?
E per chi? Per colui, ch'è mio rivale.
Sarebbe manco male
Dunque levar di vita quel birbone;

Dunque levar di vital quel birbone,

E finita sarebbe la tenzoge,

Cospetro, cospetaccio !

Lo voglio sbudellare,

Se fosse in mezzo alle più forti squadre, Se fosse ancora in braccio di sua madre.

Quante bugie ch' ho detto ! Fuggir mi converrà. ( parte .

#### T. EV. N O ZOZ EL

# C Emin N to Act A X III

Giardino in tempo di notte.

Masetto e Dorina , poi Liwietta .

Mas. Dorina mia, s'imbrogliano le cose F. per voi, e per me .- Sarebhe meglio, Per terminare ogni difficoltà, Dor, Fuggir non mi par cosa ... . h .... . . . . . . . . . . Mas. L'affare, se stiam quì, finirà male, ..... Voglio un poco ascoltar .) , ( da se in disparte . Dove pensate, . 40 Di volermi condutre? A casa mia en en Mas. Troverete una zia, . . . . . 1 1000 5 00 Sorella di mio padre, Che bisognando vi farà da madre, Der. Quand' è così .. . Son quasi est ous et Risolta di venire vit a saren i pin i . Andiamo subito, Prima che se n'accorgano

Senza dir nulla a me voglion fuggire?
Questo torto mi fan? Shan da pentire.)

(da se parse.

. S . 1890 ... C ...

Liv.

SCE-

#### SCENA XIV.

Masotto e Derina, poi Mingone .

Mas. Ho già messo da parte

Tutto quel che bisogna.

E la mia roba? Mas. Pazienza; l'averem, se si potrà.

Andiamo.

Der. Audiamo pure.

Min. Chi va là? (bravando colla (spada.

Der. Ohime!

Niente paura . ( a Dorina .

Lasciate andar la gente Per sua strada. ( cambiando voce,

Min. Saper voglio chi siete. Mas. (Questo è Mingone; non lo conoscete?

(piano a Dorina;

Dor. (Me ne anderò.) - ( A Masotto . Mas. (Fermatevi.) ( a Doring . ( & Mingone .

Chi siete voi? Min. Un uomo disperato.

Ho Dorina cercato, e non la trovo, E vuo saper che cosa v'è di nuovo.

Dor. (Ah lasciatemi andar.) (A Masotto (Zitto vi dico.) ( a Dor.

Dor. (Noi siamo in un intrico.) ( a Masotto . Min. Una donna mi par che là vi sia;

Voglio sapere s'è la donna mia. (a Mas, Mas. Di voi mi maraviglio,

E partir vi consiglio. (come sepra a Mingone. Min. Non parto insino a dì.

SCE-

#### S C E N A X V.

#### Livierta, Titta e detti.

Tit. Dove saranno andati? (a Mim.
Liv. (Eccoli qul.) (a Titta
Dor. (Sento dell' altra gente.) (a Masserte.
Mat.
Tit. (V'ho trovata sul fatto.) (a Dorina pren(dandala per um braccio.
Mat.
(Questi è Titta.

Affè mi vien in mente Di far un colpo bello da prudente. ( parte

#### S C E N A XVI.

Dorina, Titta, Mingene e Livietta.

Der. (M Asotto m'abbandona.) (da se sentando fuggire, Tir. Non mi fuggire affe. (traitenendela. Min. Non mi spaventa quanta gente c'è. Liv. (Gil ho bene imbatazzati:

Così del loro ardir gli ho castigati.)

## S C E N A XVII.

Masotto con lume, il conte e la contessa o detti.

Mar. V Engano i mici padroni,
E vedan due bricconi,
Che a gata in querta sera
Volevano rapir la cameriera.
Cons. Tu, scellerato, me la pagherai. (a Mingone.
Con.

ATTO SECONDO. Con. Tu esente dal castigo non andrai. Cont. Ne parlerem domani; e voi frattanto Fate che sieno ben chiuse le porte, ( a Mas. Min. Io, signor, non so niente. ( al Con. Tit, Per me sono innocente, alla Contessa. Con. Che facevi tu quì ? ( a Tit. Cons, Tu, che facevi? ( a Min\_ Min, Per difender Dorina io son venuto . Tit. Ed io venni per te solo in ajuto . Mas, Son bricconi ambidue; lor non credete . Cont. Lo vedrete doman . ( parte . Con. Doman vedrete. ( parte . Min, Son restato un insensato,

Che difendersi non sa.

Tit. Per far bene ho fatto male;
Non so dir cosa sara.

Liu, Mi da spasso e mi diletta

Dor. Mar. a 2

Questa bella novità .

It immor dal mio seno
A bel bello se ne va .

Coperton , cospettonaccio !
Ehi non fare qui il bravaccio ,
Che risposto vi sarà .

Liv. 3 2 Deh non fate, - non bravate

Che il bravar tremar mi fa.

Chi era quel, che con Dorina : . . .

Chi l'avea per la manina? . . . .

Mas. Un di voi .

Min.
Tit.

Liv. Io lo so, ma nol vuo dire.

Dor. Non lo dite in carità.

Se non si dice, ah cospettone!

Tir. Se non si parla, ah sanguenone!

Dor. Ah mi vien male . Liv. (Tutte due mostrane di svenire, Mingone, e Tit-(ta vegliona seccerrere le donne, e Masotte gli ( scaccia . Animalacci, Mas. Brutti mostacci, - fatevi in là. Min. Tutto per voi ? (a Maset. Tit. Niente per noi? ( a Mas. Mas. Così si fa . ( le donne répengene . Dor. Il cielo vi rimeriti Liv.) La vostra carità, ( a Masette.

Liv.) La vostra
Min.
Tit.) s 2 Cospetto!

Dor. Liv.) & 2 Ahi!

Mas. Villanacci,
Andate via di qua.

Mas.
Dor.
Liv. Mas g Mi par sentire in me,
Che giubilar mi fa.

Min.
Tit.

Che rabbia, che dispetto,
Che sentomi nel petto,
Che delirar mi fa.

Fine dell'atto secondo.

OTTA

# ATTO TERZO.

#### SCENA PRIMA.

CAMERA.

La Contessa, il Conte e Masotto.

Ivorzio, divorzio; Non vuo più soffrir. Lo sdegno m'accende, Mi sento morir. Mas. Signori miei, li prego,

Una parola in grazia, ed ho finito.

Con. ) a 2 Divorzio, divorzio.

Mas. Troverò la maniera Forse ben io di dar piacere a tutti.

Con. ) a 2 Non vuo più soffrir.

Cont.

Mas. E un peccato davvero, Che sia per così poco tra loro acceso un si terribil foco.

Cont. ) 42 Lo sdeguo m'accende, Mi sento motir,

Mas. Se non voglion ch' io parli, anderò via. Servo di lor signori... Dove andate?

Con. Mas. Non mi vogliono udir?. Su via parlate. Cont.

Mas. Tutta questa gran lite, Tutro questo gran sdegno Proviene da un impegno ...

. LENOZZE.

Con. E la voglio così.
Cont, Così non sarà.

Mes. Piano per catità. L'impegno, a quel ch'io vedo,

È che non l'abbia quello,

Che all'uno e all'altro per destin s'oppone.

Cont. Non l'avrà Titta .

E non l'avrà Mingone .

Mas. Se Titta non l'avesse,

Non l'avesse Mingone, e tanto e tanto

Dorina si accasasse:

S'ella si maritasse

Per esempio con un, faor di coloro, Non resterebbe ognun col suo decoro?

Cont. Vuo che Mingon sen vada Fuori di casa mia,

Di Titta per lo men sia bastonato.

Mas. Va bene, io son contento,

Che un simil complimento a lor si faccia.

Ma Dorina però, la poveraccia,
Per causa di color, che hanno fallito,
Dovià dunque restar senza marito?

Con. Che si mariti pur, che importa a me è Cont. Lo faccia, se Mingon quello non è.

Mat. L'occasion ci sarebbe,

das. L'occasion ci sarebbe, E presto si potrebbe stabilirla.

Cont. Che dite? (alla Contessa,
Con, Che vi par? (al Conte.
Cons. Vogliam finirla? (alla Con.

Con. Il marito chi è?

Vuo' che egli piaccia a me.

Cont. Non vuo che sia

Qualche birbon ....

Mas.

Mas. S'ei fosse...per esempio...
Cont. Via per esempio chi t
Con. Ma non el fate più penar così.
Mas. Se chiamasse Dorina ai casti amori

Mas. Se chiamasse Dotina ai easti amori
Per esempio il fattor di lor signori?
(inchianadosi con modestia.
(e. Mas.
Padroni.
(inchinandesi al Conte.
(inchinandesi al Conte.

Con. Masotto?

Servitore. (inchinandosi alla Contessa:

Con. Che caro galantuom!
Cont. Caro fattore!
Con. Non vi dico per or ne sl, ne no.
Cont. Non vi risolvo ancor: ci penserò.
Mas. Se per esempio avessero

. Se per esemplo avessero

Da risolver prestissimo,
Per me sarei prontissimo,
Questa sera portebbesi...
Le nozze sono all'ordine...
L'occasione è si comoda...
Che si potrebbe, per esemplo, etcetera.

. ..

S C E N A II.

Cont. CHe facciam, moglie mia?
Con. Voi, che facciamo?
Cont. Deh in pace ritorniamo,

Che si sposi Dorina con Masotto.

Con. Si, ma di casa vadan via di botto.

Cont. Perchè?

Cons.

35

Perebè, confesso
La debolezza mia,
V amo, e figlia d'amore è gelosia.
Chi può nel nostro petto
L'affetto-regolat ?
Io non lo posso, no,
E sempre v'amerò,
Penando ognora.
E quando mi vedrete
A non temer così,
Allora dir potrete:

La sposa, come un di, Più non m'adora.

Il Conte selo .

Er dir la verità,

La contessa è amorosa;

Compatitale convien s'ella è gelosa.
Finiscasi una volta

Questa guerra fatal. Sposi Masotto

Dorina, se la vuol; poi vadant via,

Non vuo più guerra con la sposa mia.

Dolce amor che m'accendesti

Delle nozze il di primiero,

Deh ritorna, o nume arciero,

Questo cote a consolare.

La dissordia i di funesti

Fiù non renda fra due sposi,

E gli spasimi esuciosi

Non ei torniso a tutbar.

parte .

# S C E N A I'V.

SAL.

### Livietta fela :

SI preparan le nozze, a considera la fina de la figuro nella mente mia; de a fina de la figuro nella mente mia; de la figuro nella mente mia; de la figuro nel mente mia; de la fi

#### CENA V.

E come fu ?

## Mingone o detta.

Min. Livietta, allegramente.

Liv. Cos è stato?

Liv. Cos è stato?

Sono in grazia nimesto.

Vego i padrone ogni error mi ha petdonato.

Vego i padroni in pace,

Si preparan le nozze,

Preparani la danza,

Io d'essere lo sposto bo gran speranza.

Liv. Davver? Me ne rallegro

Con voi sinecramente.

(Titta sarà per me più facilmente.)

Min. La padrona l'ha vinta.

Liv.

Min. Oggi i mariti non comandan più.

Quel che la moglic veole Z

Si fa per ordinario nelle case,
Ed usan questa frase
Per farsi rispettar: Poglis carì.

Guai al marito che non dice sì.
Se la femmina dice: lo voglio,
Il marito non può replicar.

Il marito non può replicar.
So che sono le donne un imbroglio,
E mi voglio ancor io maritar.

Fan tutti così

Ma pure perchè?

La donna cos'è?

Che bene ci fa?

Che gioja ci dà?
Affè non lo so.
Ma anch'io poveraccio
Nel laccio - cadrò.

#### S C E N A VI

Livietta poi Titta.

Eiv. E Ver, gli uomini tutti
Fantio contro di noi tanti schiamazzi,
E ci corrono dietro come pazzi.
Tit. Evviva, evviva; son contento affè.

Liv. Ebben, che cosa c'è ?
Tir. Ho veduto il padrone e la padrona,
M'han fatto ciera buona,
M'han detto unitamente,
Che non tema più nientes,
Fra loro han nominato
Cetto sposo novello,
E sema latto lo so che son io quello.

Liv. Dunque sarà l'eletto

Vossignoria che sposeza Dorina? ? ... Tis. Quello sarà di me, che il ciel destina.

Liv. E Livietta si lascia in abbandono?

Tit. Me ne dispiace, ma impegnato io sono.

Se si potesse mai...

Se non fosse per lei ...

Liv. Verche?

Perché non mancano

Non mancano mariti a una mia pari. Tir. Ma gli uomini come me sono un po'rari.

Liv. Guardate , bella gioja !

Ne ho di meglio di voi, ne ho più di sei. -- A Se mi voleste, non mi degnerei.

Tit. Eh voi dite così, perchè, perchè.... Per altro... già lo sò, Che averla se poteste,

Di questa gioja voi vi degnereste.

Non sono un parigin, Ma non son disperezzabile, Son anco galantin; Se si potesse ... ma ... Se vi dicessi ... eh? Yoi non direste allors Di nou voletmi amar. Chi sa? V'è tempo afcora, Potette ancor sperar.

SCE-

#### S C .E. N. A. . VII. 43, 400

Livietta; poi Masetto.

Will. Liv. CErto , per dir il vero, Non mi dispiacerebbe: ma so sposa Dorina? E chi lo sa? Titta; e Mingone Hanno egualmente le speranze sue, E resterà burlato uno dei due: E allor mi degnerei Di sposar un che fosse rifiutato? Mi degnerei di soggettarmi ad esso? E perchè no ? Così venisse adesso.

Mas, Acciò non ritorniate A farmi un altro scherzo per vendetta, Vengo a dirvi, Livierta,

Che Dorina si sposa immantinente. Liv. E chi è lo sposo?

Eccolo a voi presente. Liv. Come ? Voi.?

Sì, son io Mas.

Che fra i due litiganti ha guadagnate. Liv. E i padroni? 1 . 4 \*

I padroni Mas, M'hanno in questo momento Assicurato il lor consentimento.

Si faranno le nozze in questa sera . Liv. Questa sera si fan?

Così si spera. Mas. Liv. E Titta?

Sarà vostro, se volete. Liv. Vorrei.... e non vorrei....

Che dubitate? Mas.

Liv. Un rifiuto sposar?...

. Non gli abbadate. Mas. £ 1 Se vi piace, pigliatelo, figliuola.

Liv. Dunque lo piglierò per non star sola . Ma Titta lo vorrà?

Mas. Si, certamente: Fidatevi di me ; vostro Cupido Oggi Titta sarà.

Di voi mi fido .

### S C E N A VIII

Dorina che si fa vedere di lontano, poi si cela ascoltando, ed i suddetti . . .

term was all your d Redesemi, ch' io sono ad a my case ii. Un uomo di buon cor. Così vi credo. Liv.

Quanta bontà per favorirmi avete! La mia consolazion solo voi siete.

Vi sarò grata 

Per voi beara, on a chavital if Contenta ognor Disponga il fato Che a voi s'ascriva

Il miglior stato Di questo cor,

#### Maiotto e Dorina .

Mas. Don certo, son certissimo, Ch' egli la sposerà, Mancami adesso Concludere con me Le nozze e con Dorina ... Eccela affe .

Der. Dica, signor fattore, Questo bell'apparecchio che ha ordinato, Per chi è mai preparato?

Mas, Per voi , Dorina cara, Tutto, tutto per voi qui si prepara.

Dor. Per me? Lo sposo mio Chí sarà poi? L'ho da sapere anch' ie ? "

Mas. Lo sapete, furbetta, E vel ridico ancora, 1" Sposo sara Masotto che v'adora . . . . Der. Risponde la furbetta ; .....

Che sposata da lui sart Livietta : Mas. Perche?

Perche ho sentito

E ho veduto, signor, quanto mi basta. Mas. Oh questo è un altro dimenar di pasta, Livietta è ver che vuole Matitarsi, ma io ...

Non più parole; Dor. Sentite ho l'espressioni

Tenere, delicate ... Mas. Dorina, v'ingannate, Quelle espression non hanno Per me verun costrutto.

Dor, Andate via di qua, che già se tutto. Mas, Credetemi , Doriss ...

Dor

362

Dor. Razzaccia malandrina,

Bella azione è cotesta?

Perchè venirmi a rompere la resta?

Mar. Ma non andate in collega;

Sentite la ragione.

Der. Andate via di qua, siete un briccone.

Dor. Andate via di quà, siete un briccone Mas. Bene, me n'anderó; la riverisco.

De ON The Control of partire .

Dor. (Mi dispiace per altro.)

Mas. (Io vi patisco.)

Der. (Chi mai l'avrebbe detto ?)

Mas. (Chi creduto l'avria 1)
Der. (Masotto traditor?)

Mas, Signora mia, Eccomi; m'ha chiamato?

Dor. Signor no.

Mas. Dunque me n'andero.

Dor. Chi vi trattiene?

Mas. (Ah mi sento morir!)

Dor. (Mi sento in pene.)

Mas Donne, donne, e poi donne.

Der. Uomini, e poi non più. Mas. Compassion non vi fu, ne vi sarà.

Dor. Non occorre sperar più fedeltà. Mas. Ma io vi sono stato,

E vi sono fedel.

Siete un ingrato.

Pershè mai parlar d'amore

Principiaste a questo core,

Per doverlo abbandonar.

Per doverlo abbandonar.

Perchè, o cara, in questo petto

Dubitate che l'affetto

Per voi posea mai cangiar?

Mas. No, non è vero.

Der. Menzogner.

Mas.

No, son sincero and allowed.

Siète fintol, signor signification de la laboration de

Per fin ch ie viva, in an and and Per voi Beata,

Mas. Non lo dicea per me.

Der. Ve lo dicea perchè?

Mas. B di Tirta innamorata, 1 ica La vedrete a lui sposata,

Ve lo giuro per mia fe.

Dor. Se fosse cost... (con tonerezza.

Mas. Credetelo si.

Der. Masotto è per me.

Mas. Masotto è per te.

Dor. Tu tutto per me.

Mas. Io tutto per te:

Amore mi fa...

Mie viscere, ah!

Felici davver. ( par

Capta :

# S C E N A X

Galleria illuminata per il ballo .

Il Conte, la contessa, Livietta, ballerini e ballerine.

Cons. O Razie vi rendo, che venute siete
Le nozze ad onorare
Della mia cameriera. (alle ballerine.
Con.

Con.

Vi ringrazio,

Che essendo i sposi a favorir venuti, Ora i nostri piacer sono accresciuti. ( ai ballerini . Liv. Signori, in cortesia,

Un po'di caritade ancor per me.

Con. Tu pur cerchi marito?

Liv. Così è.

Con. Trovalo, e ti prometto Di contentarti ancora.

Liv. M' ingegnerò di ritrovarlo or ora.

#### S C E N A XL

Mingone, Titta e detti.

Min. DIgnori, eccomi qui

A ricever le grazie che mi fanno. La sposa di veder mi par mille anni. Cont. Tu lo sposo non sei.

Con. Va, che t'incanni.

Tir. L'ho detto, Mingon mio, Lo sposo tu non sei, ma lo son io.

Con. E tu t'inganni ancora. Con. E Ecco lo sposo, lo vedrai or ora.

# SCENA ULTIMA.

Dorina, Masotto e detti.

Mas.) 42 A Lle nozze, alle nozze, alle nozze, Che noi siamo gli sposi contenti, E voi altri nettatevi i denti,

E voi altri nettatevi i denti, Che per voi non c'è niente da far.

Min. Come?

Tit. Che novità?

Cant

Così finite
Son le cause fra noi della gran lite.

Tit. Ed io ?

Mai. Se il matrimonio ti diletta

Potrai a tuo piacer sposar Livietta. Tit. Non mi vuol.

Liv. Non l'ho detto.

Tit. Se Livierta m'accetta, io suo sarò.

Liv. Ho un natural che non sa dir di no.

Cons. Dunque alle doppie nozze

Serva quest' apparato!

Min. Io solo a bocca asciutta son restato.

Con. Che a danzar si cominci, E alla presenza poi Di nobili, ed allegri testimoni

Celebrati saranno i matrimoni,
(I personaggi sutti siedone e si comincia il bal(lo, terminato il quale si rialzano i perso(naggi, gli sposi si danno le destre, o tutti
(cantano il seguense.

CORD.

Amore discenda
Con prospesi anaspici,
E renda felici
Gli sposi cool,
Che mai non li tutbi
Geloso weleno,
Che mai nel lor seno
Non si spezzi lo stral che li ferì.

Fine del Dramma.







